

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15

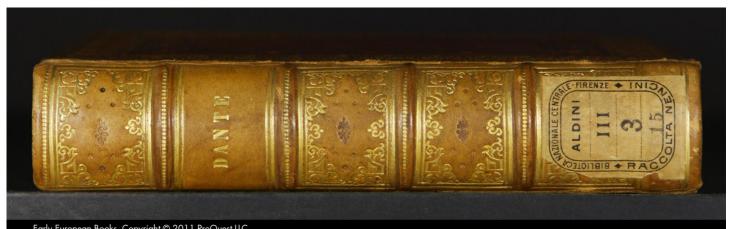



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15







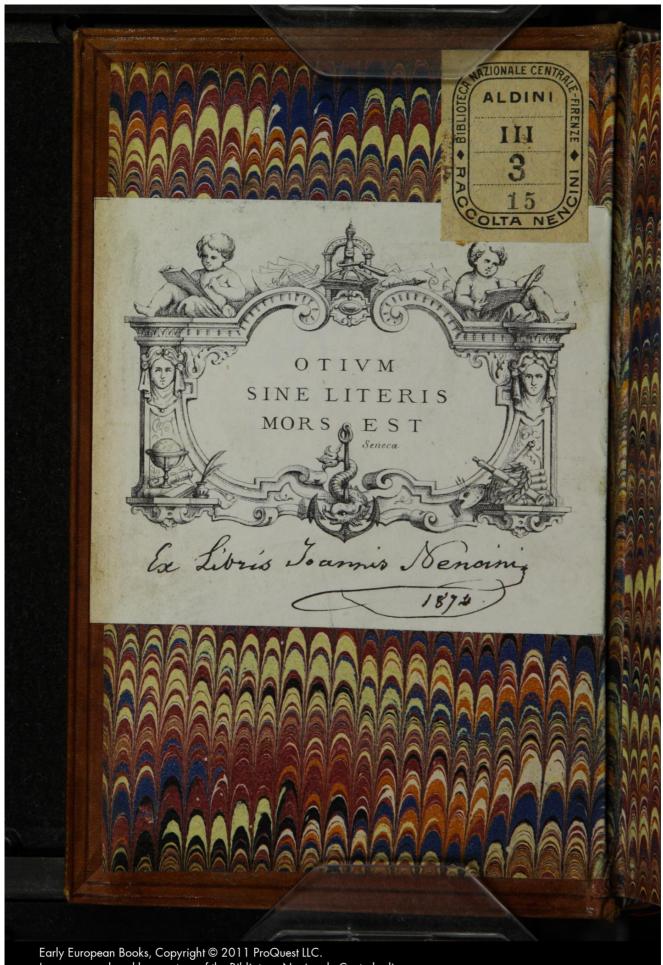









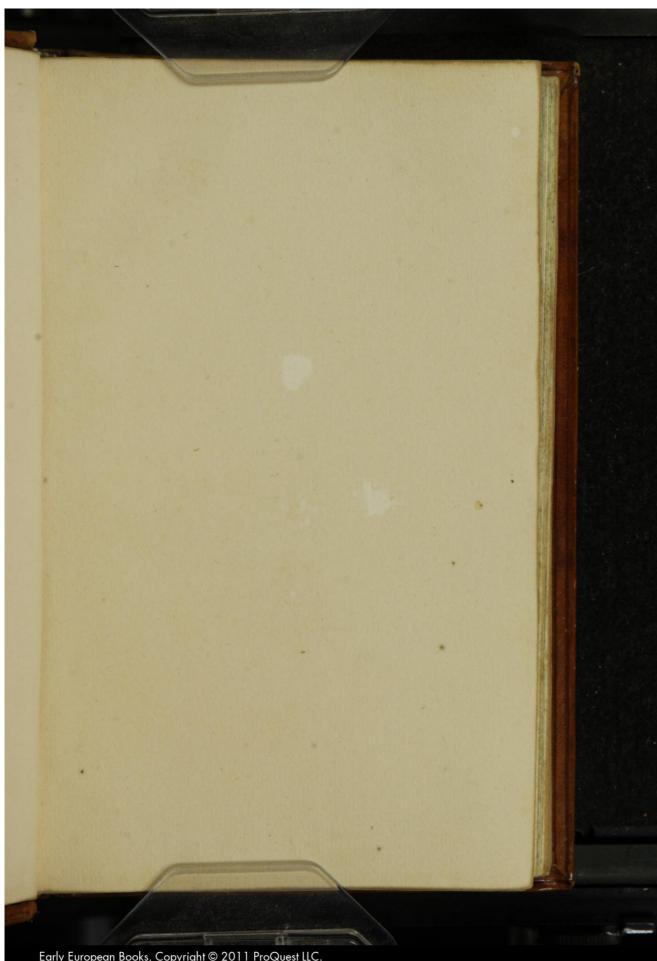

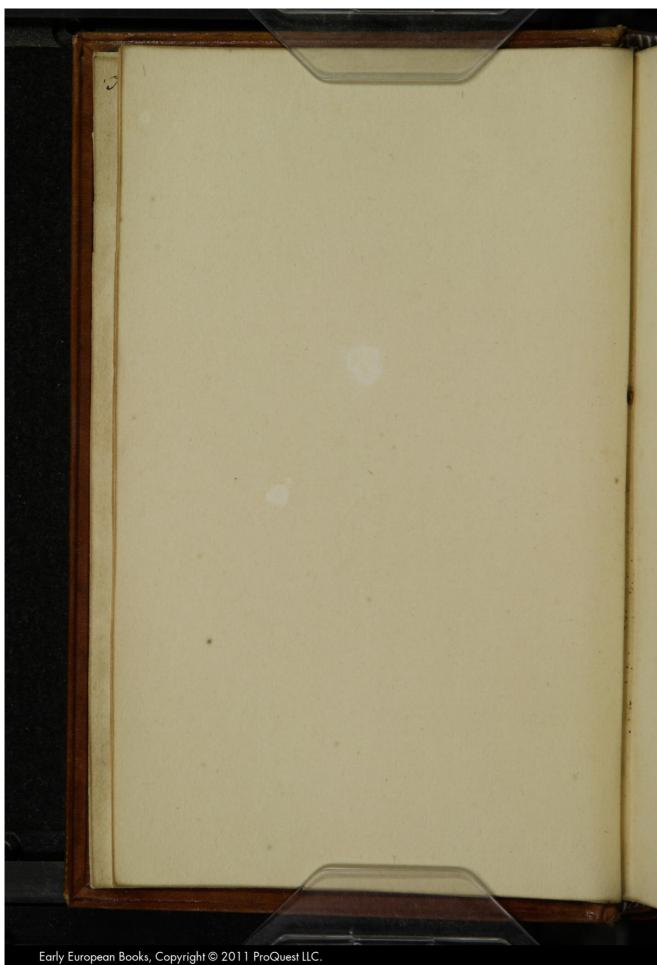









## INFERNO. El mezzo del camin di nostra uita Mi ritrouai per una selua oscura; Che la diritta uia era smarrita: E t quanto a dir qual era, è cosa dura Esta selua seluagota et aspra et forte; Che nel pensier rinuoua la paura. I ant'e amara; che poco è piu morte. Ma per trattar del ben, ch'i ui trouai; Diro de l'altre cose ch'i u'ho scorte. I non so ben ridir, com'i u'entrai; Tant'era pien di sonno in su quel punto, Che la uerace via abbandonai. M a po ch'i fui al pie d'un colle giunto La, oue terminaua quella ualle, Che m'hauea di paura il cor compunto; G uarda'in alto; et uidi le sue spalle vestite qua d'e raggi del pianeta, Che mena dritt'altrui per ogni calle. A llhor fu la paura un poco queta; Che nel lago del cor m'era durata La notte, ch'i passai con tanta pieta. E t come quei; che con lena affannata V sato fuor del pelago alla rina Si uolge a l'acqua perigliosa, et quata; c osi l'animo mio ch'anchor fugoina, si uols'a retro a rimirar lo passo; Che non lascio giammai persona uiua. P o c'hei posat'un pow'l corpo lasso; Ripresi una per la piaggia diserta, si ch'l pie fermo sempr'era'l piu basso. 11





# INF. A te convien tener altro viaggio; Rispose, poi che lagrimar mi uide; Se unoi campar d'esto loco seluaggio: c he questa bestra, per laqual tu gride, Non lasailtrui passar per la sua uia; Ma tanto lo'mpedisce, che l'ucide: E t ha natura si malvagia et ria; Che mai non empie la bramosa uoglia; Et dopo'l pasto ha piu same, che pria. Molti son glianumali, a cui s'ammoglia; Et piu sarann'anchor, infin ch' ueltre Verra, che la fara morir con doglia. Questi non abera terra, ne peltro; Ma sapientia et amor et uirtute; Et sua nation sara tra Feltro et Feltro: D i quell'humile Italia fia salute; Per cui mori la uergine Camilla, Eurialo, Turno, et Niso di ferute: Questi la cacera per ogni uilla; Fin che l'haura rimessa nello'nferno La, onde midia prima dipartilla. O nd'io per lo tuo me'penso et discerno, Che tu mi segui; et io saro tua guida; Et trarrotti di qui per luogo eterno; o u'udirdi le disperate strida, Vedrai gliantichi spiriti dolenti, Ch'a la seconda morte ciascun grida: E t uederai color; che son contenti Nel foco, perche speran di uenire, Quando che sia, alle beate genti:

#### INF.

A le qua poi se tu uorrai salire; Anima sia a cio di me piu degna: Con lei ti lascero nel mi partire:

C he quello imperador, che la su regna; Per ch'i su'ribellante a la sua legge; Non unol, che'n sua citta per me si uegna.

I n tutte parti impera, et quiui regge: Quiui è la sua citta, et l'alto seggio: O selice colui, cu'ini elegge.

E t io a lui; Poeta i ti richeggio Per quello Dio, che tu non conoscessi; Actio ch'i sugga questo male et peggio;

C he tu mi meni la dou'hor dicesti; Si ch'i uegga la porta di san Pietro, Et color, cu'tu fai cotanto mesti.

A Uhor si mosse; et io li tenni dietro.

#### CANTO II.

L o giorno se n'andaua; et l'aer bruno Toglieua glianima, che sono'n terra, Da le fatiche loro: et io sol uno

M'apparecchiaua a sostener la guerra si del camino, et si de la pietate; Che ritrarra la mente, che non erra.

O muse, o alto'ngegno hor m'aiutate:
O mente; che scriuesti, cio ch'i uidi;
Qui si parra la tua nobilitate.

I comunciai; Poeta, che mi quidi, Guarda la ma uirtu, s'ell'è possente, Anzi ch'a lalto passo tu mi fidi.

4 ilii



# INF. S e i ho ben la tua parola intefa, Rispose del magnanimo quell'ombra; L'anima tua è da uiltate offesa: L aqual spesse fiate l'huomo ingombra si, che d'honrata impresa lo riuolue; Come falso ueder bestia, quand'ombra. D a questa tema accio che tu ti solue; Dirotti, perch'i uenni; et quel, che ch'io'ntest Nel primo punto, che di te mi dolue. I o era tra color, che son sospesi; Et donna mi chiamo cortese et bella Tal che di commandar io la richiesi. L uceuan gliocchi suo piu, che la stella: Et cominciomm'a dir soaue et piana Con angelica uoce in sua fauella; O anima cortese Mantouana;

Di cui la fam'anchor nel mondo dura, Et durera, quanto'l moto lontana;

L' amico mio, et non de la uentura, Ne la diserta piagota è impedito Si nel camin; che uolt'e per paura:

E t temo, che non sia qua si smarrito; Ch'i mi sia tardi al soccorso leuata; Per quel, ch'i ho di lui nel ciel udito.

H or muoui; et con la tua parola ornata, Et con cio, c'ha mestieri al su'campare. L'aiuta si; ch'i ne sia consolata.

I son Beatrice; che ti facio andare: Vegno del loco; oue tornar disio: Amor mi mosse; che mi fa parlare.



# D ise; Beatrice loda di Dio uera Che non focorri quei; che t'amo tanto; Ch'usci per te de la uolgare schiera? N on odi tu la piéta del su pianto? Non uedi tu la morte, che'l combatte Su la fiumana, oue'l mar non ha uanto? A l mondo non fur mai persone ratte A far lor pro, et a fuggir lor danno; Com'io dopo cotai parole fatte v enni qua qui dal mi beato scanno Fidandomi del tu parlare honesto; C'honora te, et quei, ch'udito l'hanno. P oscia che m'hebbe ragionato questo; Gliocchi lucenti lagrimando uolse: Perche mi fece del uenir piu presto: E t uenni a te cosi com'ella uolse: Dinanzi a quella fiera ti leuai; Che del bel monte il corto andar ti tolfe. D unque che e?perche, perche restai? Perche tanta uilta nel cor allette? Perche ardir et franchezza non hai? P oscia che tai tre donne benedette Curan di te ne la corte del cielo. E'l mi parlar tanto ben t'impromette? Qual i fioretti dal notturno gelo Chinati et chiusi, poi che'l sol gl'imbianca, Si drizzan tutti aperti in loro stelo; I al mi fec'io di ma uirtute stanca: Et tanto buon ardir al cor mi corse; Ch'i cominciai, come persona franca;



## INF. E t poi che la sua mano ala mia pose Con lieto uolto; ond'i mi confortai; Mi mise dentr'a le secrete cose. Quiui sospiri, pianti, et alti quai Risonauan per l'aer sen Za stelle; Perch'i al cominciar ne lagrimai. D iuerse linque; horribili fauelle; Parole di dolore; accenti d'ira; Voci alte et fioche, et suon di man con elle F accuan un tumulto; ilqual s'aggira Sempre'n quell'aria senza tempo tinta; Come la rena, quand'a turbo spira. E t io c'hauea d'error la testa cinta Dissi; Maestro che è quel, ch'i odo? Et che gent'e; che par nel duol si uinta? E t egli a me; questo misero modo Tengon l'anime triste di coloro; Che uisser sanza fama et sanza lodo. M ischiate sono a quel cattino choro De gliangeli; che non furon ribelli, Ne fur fedeli a Dio; ma per se foro. C acciarli e ciel', per non esser men belli: Ne lo profondo inferno li riœue; Ch'alcuna gloria e rei haurebber d'elli. E t io; Maestro che è tanto greue A lor; che lamentar gli fa si forte? Rispose; diærol'ti molto breue. Questi non hanno speranza di morte: Et la lor cieca uita è tanto bassa; Che'nuidiosi son d'ogni altra sorte.



INF. A llhor on gliocchi uergognosi et bassi Temendo, no'l mi dir li fusse graue. Infin al fiume di parlar mi trassi. E t eao uerso noi uenir per naue Vn uecchio bianco per antico pelo Gridando, quai a uoi anime praue: N on isperate mai neder lo cielo: I uegno per menarui a laltra riua Ne le tenebre eterne in caldo e'n gelo: E t tu, che se costi, anima uiua Partiti da cotesti, che son morti: Ma poi che uide, ch'i non mi partina; D isse; per altra uia, per altri porti Verrai a piagota, non qui, per passare: Piu lieue legno conuien, che ti porti. E l duca lui; Charon non ti crucciare: Vuolsi osi ola; done si puote. · Cio che si unole: et piu non dimandare. Quinci fur quete le lanose gote Al nocchier de la livida palude; Che'ntorn'a gliocchi haug'di fiamme rote. M a quell'anime; ch'eran lasse et nude; Cangiar colore et dibattero i denti; Tosto che'nteser le parole crude. B estemmiauano Dio e'lor parenti; L'humana specie; il luogo; il tempo, e'l seme Di lor semen Za ct di lor nasamenti: P oi si ritrarser tutte quante insieme Forte piangendo a la riua maluagia; Ch'attende ciascun huom, che Dio non teme.



INF. R uppemi l'alto sonno ne la testa Vn greue tuono si, ch'i mi riscossi; Come persona, che per for Za è desta: E t l'occhio riposato intorno mossi Dritto leuato; et fiso riquardai. Per conoscer lo loco, dou'io fossi. V ero è che'n su la proda mi trouai De la nalle d'abisso dolorosa, Che throno accoglie d'infiniti quai. O scura profond'era et nebulosa Tanto; che per ficar lo uiso al fondo I non ui discerneua alcuna cosa. H or discendiam qua que nel cieco mondo; Comincio il poeta tutto (morto: I saro primo; et tu sarai secondo. E t io, che del color mi fui accorto. Dissi; come uerro, se tu pauenti, Che suoli al mio dubbiar esser conforto? E t egli a me; l'angosaia de le genti, Che son qua qui, nel uiso mi dipigne Quella pieta che tu per tema senti. 0714. A ndiam; che la uia lunga ne sospigne: Cosi si mise; et cosi mi fe'ntrare Nel primo ærchio, che l'abisso agne. Quiui; secondo che per ascoltare; Non hauea pianto, ma che di sospiri, Che l'aura eterna faceuan tremare: E t cio auenia di duol sen Za martiri; C'hauean le turbe; ch'eran molte, et grandi D'infanti et di femine et di uiri.







#### INF. I nidi Electra con molti compagni; Tra quai conobbi et Hettor, et Enea; Cesar armato con gliocchi grifagni. c amilla uidi, et la Penthesilea Da l'altra parte; et uidi'l re latino. Che con Lauina sua figlia sedea. v idi quel Bruto, che cacao Tarquino; Lucretia, Iulia, Martia, et Corniglia; Et solo in parte uidi'l Saladino. P oi ch'ennal Zai un poco piu le ciglia; Vidi'l maestro di color, che sanno, Seder tra philosophica famiglia. I utti lo miran, tutti honor li fanno. Quini uid'io et Socrate, et Platone; Che'nnanz'a glialtri piu pressogli stanno; D emocrito, che'l mondo a caso pone; Diogenes, Anaxagora, et Thale; Empedocles, Heraclito, et Tenone: E t uidi'l buon accoglitor del quale, Diosaride dia: et uidi Orpheo, Tullio, et Lino, et Seneca morale; W44. E uclide geometra, et Ptolemeo; Hippocrate, Auiænna, et Galieno; Auerois, che'l gran commento feo. I non posso ritrar di tutti a pieno; Pero che si mi strignel lungo thema, Che molte uolte al fatto il dir vien meno. L a sexta compagnia in due si scema: Per altra uia mi mena'l sauio duca Fuor de la queta nell'aura, che trema: iii

## INF. THI E t uegno in parte; oue non è, chi luca. C osi discesi del cerchio primaio Giu nel secondo; che men luogo anghia, Et tanto piu dolor, che pugne a quaio. S tauni Minos horribilmente, et ringhia: Examina le colpe ne l'entrata: Giudica, et manda; secondo ch'auinghia. Dico, che quando l'anima mal nata Li uien dinan (1; tutta si confessa: Et quel conoscitor de le pecata v ede, qual luogo d'inferno è da essa: E Cignesi con la coda tante uolte; Quantunque gradi unol che qui sia messa. s empre dinanz'a lui ne stanno molte: Di Vanno a uicenda ciascun'al guiditio: Dian; et odono; et poi son que uolte. O tu, che vieni al doloroso hospitio; Et Disse Minos a me, quando mi uide, Lassando l'atto di cotanto officio; G narda, com'entri, et di cui tu ti fide: 01 Non t'inganni l'ampiezza del entrare. E'l duca mio a lui; perche pur gride? N on impedir lo su fatale andare: Vuolsi ossi ola, done si puote, Cio che si unole, et piu non dimandare. H or incomincian le dolenti note AL A farmisi sentire: hor son uenuto La, doue molto pianto mi percuote.

IMF. INF. February 1 I uenn'in luogo d'ogni luce muto; Che mughia; come fa mar per tempesta, Se da contrari uenti e combattuto. L a bufera infernal che mai non resta, thia, Mena gli spirti con la sua rapina: 10. Voltando, et percotendo gli molesta. Quando gungon dauanti a la ruina; Quiui le strida, il compianto, e'l lamento: nghia. Bestemmian quiui la uirtu diuina. I ntesi, ch'a cosi fatto tormento Enno dannati i pecator carnali; Che la ragion sommetton al talento. E t come gli stornei ne portan l'ali Nel freddo tempo a schiera larga et piena; ia mela Cosi quel fiato gli spiriti mali. D i qua, di la, di giu, di su gli mena: Nulla speranza gli conforta mai, : סל Non che di posa ma di minor pena. te. E t come i gru uan cantando lor lai Facendo in aer di se lunga riga; \* Cosi uid'io uenir trahendo quai o mbre portate da la detta briga: Perch'io dissi; Maestro chi son quelle 198. Genti; che l'aer nero si questique? I a prima dicolor, di cui nouelle Tu uno saper; mi disse quegli allhotta; Fu imperadrice di molte fauelle. A l uitto di luxuria fu si rotta; Che libito fe licito in sua legge. Per torre il biasmo, in che era condotta: b iiii

## INF. E ll' è Semiramis; di cui si legge, Che succedette a Nino, et su sua sposa: Tenne la terra, che'l Soldan corregge. L altr'e colei; che s'ancise amorosa, Et ruppe fede al cener di Sicheo. Poi è Cleopatra luxuriosa. H elena uidi; per cui tanto reo Tempo si wolse: et uidi'l grand' Achille; Che con amor al fine combatteo. V idi Paris, Tristano: et piu di mille Ombre mostromm, et nominoll'a dito; Ch'amor di nostra uita dipartille. P oscia ch'i hebbi il mi dottore udito Nomar le donne antiche e'aualieri; Pieta mi gunse et fui quasi smarrito. I cominciai; Poeta uolontieri Parlere'a que due; che'nsieme uanno. et paion si al uento esser leggieri. E t egli a me; wedra, quando saranno Piu pres'a noi; et tu allhor gli prega Per quel amor, ch'ei mena; et que uerranno. 3 itosto, come'l uento a noi gli piega; Muoui la uoze; o Anime affannate Venit'a noi parlar; s'altri nol niega. Quali colombe dal disio chiamate Con l'ali al Zate et ferme al dolce nido volan per l'aer dal noler portate; C otali usair de la schiera, ou'e Dido, A noi uenendo per laer maligno; si forte fu l'affettuoso grido.

INF. O animal gratioso et benigno; Che uisitando uai per l'aer perso Noi, che tignemo'l mondo di sanquigno; S e foss'amico il re dell'universo; Noi pregheremmo lui per la tua pace; Po c'hai pieta del nostro mal peruerso. Di quel; ch'udir, et che parlar ti piace; Noi udiremo, et parleremo a uni; Mentre che'l uento, come fa ci tace. 3 iede la terra, doue nata fui, Su la marina, doue'l Po discende Per hauer pace co seguaci sui. A mor; ch'al cor gentil ratto s'apprende; Prese costui de la bella persona. Che mi fu tolta; e'l modo anchor m'offende. A mor; ch'a null'amato amar perdona; Mi prese del costui piacer si forte; Che come uedi, anchor non m'abbandona. A mor condusse noi ad una morte: Caina attende chi'n uita ci spense: Queste parole da lor ci fur porte. D a ch'io'ntest quell'anime offense; Chinai'l uiso; et tanto'l tenni basso, Fin che'l poeta mi disse che pense? Quando risposi, cominciai; o lasso Quanti dolci pensier quanto disio Meno costoro al doloroso passo. P o'mi riuols'a loro et parla'io, Et cominciai; Francesca i tuoi martiri A lagrimar mi fanno tristo et pio.







## INF. E t egli a me; dopo lunça tentione ante Verrann'al sangue; et la parte seluaggia Cacera l'altra con molt'offensione. P oi appresso conuien che questa caggia Infra tre soli; et che laltra sormonti Con la for Za di tal, che teste piaggia. A lte terra lungo tempo le fronti Tenendo laltra sotto grani pesi; Come che di cio pianoa et che n'adonti. G iusti son due; ma non ui sono'ntesi: Superbia, inuidia, et auaritia sono Le tre fauille; c'hanno i cuori acesi. Qui pose fine al lacrimabil suono. Et io a lui; anchor uo che m'insegni. il acente. Et che di piu parlar mi faci dono. F arinata, e'l Teggiaio; che fur si degni; Iampo Rusticum, Arrigo e'l Mosa. 0; Et glialtri, ch'a ben far poser gl'ingegni, D immi, oue sono, et fa, ch'io gli conosca: Che gran disio mi stringe di sapere. se'l ciel gli addolcia, o lo'nferno gliattofca. E t quegli; ei son tra l'anime piu nere: Diverse colpe qui gliaggrana al fondo: Se tanto scendi; li potrai uedere. M a quando tu sarai nel dolce mondo; Preooti, ch'a la mente altrui mi rechi: Piu non ti dico; et piu non ti rispondo. G li diritti occhi torse allhora in biechi: Guardomm'un poco; et poi chino la testa: Cadde con essa a par de glialtri ciechi.

#### E' l duca diss'a me; piu non si desta PO Di qua dal suon de l'angelica tromba: Quando uerra lor nimica podesta; C iascun riuedera la trista tomba; N 01 Ripigliera sua carne, et sua figura; V dira quel, ch'in eterno rimbomba. S i trapassammo per sozza mistura Dell'ombre, et della pioggia a passi lenti Toaand'un poco la uita futura: P erch'i dissi; Maestro esti tormenti Crescerann'ei dopo la gran sentenza, O fien minori, o saran si cocenti? E t egli a me; ritorna a tua sentenza; AI Che unol, quanto la cosa e piu perfetta, Piu senta'l bene, et cosi la doglienza. Et I uttoche questa gente maladetta C ome In uera perfettion giamai non uada; Che Di la piu, che di qua, effer aspetta. Co N oi aggirammo a tondo quella strada Quin Parlando piu assai, ch'i non ridico: Et venimmo al punto, doue si digrada: V.01 Quiui trouammo Pluto il gran nemico. P erco Siri Grid P ape Satan, pape Satan aleppe; Coli tor Comincio Pluto con la uoce chiocia: Da Et quel sauio gentil, che tutto seppe, Gri D isse per conforturmi; non ti nocia Poi si La ma paura; che poder ch'egli habbia, Per Non ti terra lo sænder questa roccia: Et i





M aestro; dissi lui; hor mi di anche: Questa fortuna, di che tu mi tocche, Che è; ch'e ben del mondo ha si tra branche? E t quegli a me; o creature sciocche Quant'ignorantia è quella, che u'offende: Hor uo, che tu mia sententia ne'mbocche. C olui, lo cui sauer tutto trascende, Feæ li cieli; et die lor, chi conduce; cerchio. Si ch'ogni parte ad ogni parte splende D istribuendo uqualmente la luce: Similemente a gli splendor mondani Ordino general ministra et duæ; C he permutasse a tempo li ben uani Di gente in gente, et d'uno in altro sangue Oltre la difension d'e senni humani: P erch'una parte impera, et laltra langue Sequendo lo giudicio di costei; Che è oaulto, com'in herba l'anque. V ostro sauer non ha contrasto allei: Ella prouede, giudica, et perseque Sui regno; come il loro glialtri Dei. L e sue permutation non hanno trie que: Necessita la fa esser neloce; si spesso uien, chi uicenda conseque. Quest'è colei; ch'è tanto posta in croce Pur da color che le dourian dar lode, Dandole biasmo a torto et mala uoce. M a ella s'è beata; et cio non ode: Trallaltre prime creature lieta volue sua spera; et beata si gode.



# INF. C osi girammo de la lorda pozza Grand'arco tra la ripa seca e'l mezzo i wiett. Con gliocchi uolti, a chi del fango ingozza: v enimmo a pie d'una torre al dassezzo. I dico seguitando; ch'assai prima, Che no'fossim'al pie dellalta torre, Gliocchi nostri n'andar suso ala cima P er due fiammette; ch'ei uedemmo porre; Et unaltra da lungi render cenno Tanto, ch'a pena'l potea locchio torre. E t io riuolt'al mar di tutto'l senno Dissi; questo che diæ?et che risponde Quell'altro fow?et chi son que', che'l fenno? E t egli a me; su per le succid'onde Gia scorger puoi quello, che s'aspetta; Se'l fummo del pantan no'l ti nasconde. C orda non pinse mai da se saetta, Che si corresse uia per l'aer snella; Com'i uidi una naue piccioletta v erur per lacqua uerso no'in quella Sottol gouerno d'un sol galeoto; Che gridaua, hor se giunta anima fella. P hlegias, Phlegias tu gridi a noto; Disse lo mio signore; a questa uolta: Piu non a harai, senon passando il loto. Quale colui; che grand'inganno ascolta. che gli sia fatto; et poi se ne ramara; Feæsi Phlegias nell'ira accolta.







## INF. C hiuser le porte que nostri auersari Nel petto al mi signor; che fuor rimase, Et riuolses'a me con passi rari. G liocchi a la terra et le ciglia hauea rase uada. D'ogni baldan Za; et dicea ne sospiri, Chi m'ha negate le dolenti case? E t a me disse; tu, perch'io m'adiri, Non sbigottir: chi uincero la pruoua; Qual, ch'a la difension dentro s'aggiri. Questa lor tracotan Za non è noua: che qua l'usaro a men secreta porta; Laqual senza serrame anchor si troua. s our'essa uedestu la scritta morta: Et qua di qua da lei discende l'erta ratto Passando per li cerchi senza scorta I al; che per lui ne fia la terra aperta. Quel color; che uilta di fuor mi pinse Veggendo'l duca mio tornar in uolta; Piu tosto dentro il su nuouo ristrinse. A ttento si fermo; com'huom, ch'ascolta: che l'occhio nol potea menar a lunga Per l'aer nero, et per la nebbia folta. P ur a noi converra vincer la puro: Comincio ei: senon; tal ne s'offerse O quanto tard'a me; ch'altri qui giunga. I uidi ben, si com'ei ricoperse! Lo cominciar con altro, che poi uenne; Che fur parole a le prime diuerse. orse. 1111



E t quei; che ben anobbe le meschine Della regina del eterno pianto; tenne. Guarda, mi disse, le feroci Erine. Quest'e Megera dal sinistro canto: ido; Quella, che piange dal destro è Aletto: aona! Thesiphon'e nel mezzo: et tacque a tanto. c on l'unghie si fendea ciascuna il petto: Batteansi a palme, et gridauan si alto. 14do Ch'i m strinsi al poeta per sospetto. v enga Medusa:si'l farem di smalto; Diceuan tutte riquardando in gruso: Mal non uengiammo in Thefeo l'assalto. v olgiti'n dietro; et tien lo uiso chiuso: el muro Che se'l Gorgon si mostra, et tu'l nedessi; i Ginds. Nulla sarebbe del tornar mai suso: C ost disse'l maestro: et egli stessi 170, Mi uolse; et non si tenne alle mie mani रापदः, Che con le sue anchor non mi chiudessi. o uoi; c'hauete gl'intelletti sani; Mirate la dottrina; che s'asconde Sottol uelame de gli uersi strani. CIYA: E t qua uenia su per le torbid'onde Vn fracasso d'un suon pien di spauento; ratto Per cui tremauan amendue le sponde; N on altrimenti fatto; che d'un uento Impetuoso per gliauersi ardori; Che fier la selua sanz'alcun rattento: G li rami schianta, abbatte; et porta i fiori: Dinan li poluero so na superbo; Et fa suggir le siere et gli pastori.



a'l nerbo C he quella di colui, che gli è danante: Et noi mouemmo i piedi inuer la terra Sicuri appresso le parole sante. D entro u'entrammo sanz'alcuna querra: Et io; c'hauea di riquardar disio La condition che tal fortezza serra; c om'i fu dentro l'occhio intorno inuio; Et ueggio ad ogni man grande campagna Piena di duolo, et di tormento rio. S i come ad Arli, oue'l Rodano stagna; Si com'a Pola presso del Quarnaro, Ch'Italia chiude, e' suoi termini bagna; F anno i sepolchri tuttol loco uaro; Cosi faceuan quiui d'ogni parte; Saluo che'l modo u'era piu amaro: 10: c he tra gliauelli fiamme erano sparte; hetta Per le quali eran si del tutto accesi, Che ferro piu non chiede uerun'arte. I utti gli lor coperchi eran sospesi; 44; Et fuor n'usauan si duri lamenti. tas Che ben paren di miseri et d'offest. E t io; Maestro quai son quelle genti; Che sepellite dentro da quell'arche ozzo, elia? Si fan sentir con gli sospir dolenti? E t egli a me; qui son gli heresiarche Co'lor seguaa d'ogni setta; et molto Piu, che non credi, son le tombe carche. s imile qui con simile è sepolto: E monimenti son piu et men caldi: Et poi ch'a la man destra si fu uolto; mora4;

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15



INF. S ubitamente questo suono uscio D'una dell'arche: pero m'accostai Temendo un poco piu al duca mio. E t ei m disse; uolgiti: che fai? Vedi la Farinata; che s'è dritto: Da la cintola'nsu tutto'l uedrai. I hauea gia il mi uiso nel suo fitto: Et ei s'ergea col petto et con la fronte; Com'hauesse l'onferno in gran dispitto: E t l'animose man del duca e pronte Mi pinser tra le sepolture a lui Diændo, le parole tue sian conte. c om'io al pie de la sua tomba fui, Guardomm'un poco; et poi quasi sdegnoso Mi dimando; chi fur gli maggior tui? I o ch'era d'ubidir disideroso, Non gliel celai; ma tutto glie l'apersi: ond'ei leuo le ciglia un poco in soso: P oi disse; ficramente suro aduersi A me, et a miei primi, et a mia parte; Si che per due fiate gli dispersi. s' ei fur caciati, e'tornar d'ogni parte, Risposi lui lun'e laltra fiata: Ma i uostri non appreser ben quell'arte. A llhor surse ala uista soperchiata Vn'ombra lungo questa infin al mento: Credo, che s'era in ginocchie leuata. D' intorno mi quardo; come talento Hauesse di ueder, s'altr'era meco: Ma poi chel sospiciar fu tutto spento;









## INF. P note huomo hauer in se man violenta, Et ne suoi beni: et pero nel secondo Giron conuien che sanza pro si penta, Qualunque prina se del nostro mondo; Biscazza, et fonde la sua facultate; Et piange la , dou'esser dee growndo. P uossi far for Za nella Deitate Col cor negando et bestemmiando quella Et spregiando natura et sua bontate: E t pero lo minor giron suggella Del segno suo et Sodoma, et Caorsa, Et chi spregiando Dio col cor fauella. ( L a frode, ond'ogni conscienza è morsa, Puo l'huomo usare in colui che'n lui fida; Et in quei che fidan Za non imborsa. Questo modo di retro par, ch'ucada Pur lo uincol d'amor, che fa natura: Onde nel ærchio seando s'annida I pocrisia, lusinghe, et chi affattura; Falsita; ladroneccio, et simonia; Roffian, baratti, et simile lordura. P er l'altro modo quel amor s'oblia, 0/0 che fa natura; et quel ch'è poi aggiunto, Di che la fede special si cria: O nde nel cerchio minore; ou'e'l punto Dell'universo, in su che Dite siede; Qualunque trade, in eterno è consunto. E t io; Maestro assai chiaro procede P hil La tua ragion; et assai ben distinque No Questo baratro, el popol, che'l possede. Co



#### D al divino ntelletto, e da su arte: C he Et se tu ben la tua phisica note; Tu trouerai non dopo molte carte, c he l'arte uostra quella, quanto pote, LO Seque; come'l maestro fa il discente; Si che uostr'arte a Dio quasi e nipote. D a questi due; se tu ti rechi a mente Lo Genesi dal principio; conuene Prender sua uita, et auan Zar la gente. E t perche l'usuriere altra uia tene; Per se natura, et per la sua seguace Disprena; poi ch'in altro pon la spene. M a sequimi horamai; che'l gir mi piace: Ch'e Pesa guizzan su per l'orizonta; E'l carro tutto soura'l coro giace; Mer E' l balzo uia la oltre si dismonta. Cost DI Sott E ra lo loco; ou'a scender la riua 100 venimmo; alpestro, et per quel ch'iu'er'ancho, For Tal, ch'ogni uista ne sarebbe schiua. D Qual'e quella ruina; che nel fianco H or Di la da Trento Ladice percosse Chi O per tremoto, o per sostegno manco: c he da cima del monte, onde si mosse, Mac Al piano è si la roccia discoscesa; Ch ch'alcuna uia darebbe, a chi su fosse: Les C otal di quel burrato era la sæsa: Date E'n su la punta de la rotta laca L'infama di Creti era distesa, Tren Sent



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15



INF. D intern'al fosso uanno a mille a mille ond Saettando; qual anima si suelle Del sanque piu che sua colpa sortille. pond N oi ci appressammo a quelle fiere snelle: polle, Chiron prese uno strale; et con la coca nom4 Feæ la barba indietro a le masælle. Quando s'hebbe soperta la gran boaa. Disse a'compagni; siete uoi accorti. Che quel di rietro muoue do ch'e toan? Cosi non soglion far e pie de morti. bracia: E'l mi buon duca; che qua gliera'l petto. rta: Oue le due nature son consorti; rama R ispose; ben è uiuo; et si soletto Mostrar li mi conuien la nalle buia: tte; Necessita'l c'induce, et non diletto. र व्यंवारः T al si parti da cantar alleluia; Che ne commise quest'officio nouo: Non è ladron ne io anima fuia. lette: M a per quella uirtu; per cu'io mouo artiro Li passi miei per si seluaggia strada; Dann'un de tuoi, a cu' noi siamo a prouo; c he ne dimostri la, oue si quada; Et che porti costu'in su la groppa; Che non e spirto che per laer uada. c hiron si uolse in su la dextra poppa; Et disse a Nesso; torna, et si gli quida; Et fa cansar, s'altra schiera u'intoppa. N oi ci mouemmo con la scorta fida Lungo la proda del bollor uermiglio; Oue i bolliti facen alte strida. d'ira. ilii

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15











Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15

# INF. R accoglietel'al pie del tristo cesto. D'4 I fui della citta; che nel Battista Cangio'l primo padrone: onde per questo s empre con l'arte sua la fara trista: Et se non fosse, che'n sul passo d'Arno Riman anchor di lui alcuna uista; Quei cittadin, che poi la rifondarno. Soural cener, che d'Atila rimase, Haurebber fatto lauorare indarno. I fe gubbetto a me de le mie case. XIV. P oi che la carita del natio lom Mi strinse; raunai le fronde sparte; Et rendele a colui, ch'era gia roco: I ndi uenimmo al fine; oue si parte P erci Lo secondo giron dal terzo, et doue Con Si uede di giustitia horribil arte. Me A ben manifestar le cose noue T ale Dico, che arrivammo ad una landa, Che dal su letto ogni pianta rimoue. L a dolorosa selua l'è ghirlanda S dy Intorno; come'l fosso tristo ad essa: De Quiui fermammo i piedi a randa a randa. L o spazzo er'una rena arida et spessa I com Non daltra foggia fatta; che colei. TH Che su da pie di Caton qua soppressa. Ch O uendetta di Dio quanto tu dei C hi Esser temuta da aasan; che legge, Lo Cio che su manifesto a gliocchi miei. Sic



#### E t quel medesmo; che si fue accorto, QHal ch'i dimandaua'l mio duca di lui; Grido; qual i fu uiuo, tal son morto. Tal s e Gioue stanchi i suoi fabri, da cui Lot Cruciato prese la folgore acuta, F4 Onde l'ultimo di percosso sui; o s'egli stanchi glialtri a nuta a muta T 74 In Mongibello a la fucina negra Pol Chiamando, buon Vulcano aiuta aiuta; Ila S i com'e fece ala pugna di Phlegra; Cofa Et me saetti di tutta sua for Za; Not Non ne potrebb'hauer uendett'allegra. C A llhora'l duca mio parlo di forza QIVE Tanto, ch'i non l'hauea si forte udito; Per O Capaneo in cio, che non s'ammor Za Di L a tua superbia, se tu piu punito: I n nu Nullo martirio, fuor che la tua rabbia, Diss Sarebb'al tu furor dolor compito. Sotto P oi si riuols'a me con miglior labbia V 114 1 Dicendo, quel su l'un de sette regi, Dd Ch'assiser Thebe; et hebbe, et par ch'egli habbia Ho D io in dispregio; et poco par che'l pregi: R hea Ma, com'i dissi lui, li suoi dispetti Del Son al su petto assai debiti fregi. QH H or mi vien dietro; et guarda, che non metti D entr Anchor li piedi ne larena arsicia: Chi Ma sempr'al boso tien li piedi stretti. Et I acendo diuenimmo, la ue spiccia Lali Fuor de la selua un picciol siumizello; Et 1 Il au rossor anchor nu racapricia. Poi



#### INF. D a ind'in giuso è tutto ferro eletto; P 01 Saluo che'l dextro piede è terra cotta; Et sta'n su quel, piu che'n su laltro eretto. Li c iascuna parte, suor che l'oro, è rotta. Et D'una fessura, che lagrime goccia; Lequali accolte foran questa grotta. L or corso in questa nalle si diroccia: H ora Fanno Acheronte, Stige, et Flegethonta: El Poi sen' ua que per questa stretta docaa. Sic I nsin la, oue piu non si dismonta, Quale Fanno Cocito: et qual sia quello stagno; Ter Tu'l uederai: pero qui non si conta. Fd E t io a lui; sel presente rigagno Eta Si derina cosi dal nostro mondo; Per Perche ci appar pur a questo uiuagno? An E t egli a me; tu sai che'l luogo è tondo; A tale Et tutto che tu si uenuto molto Twh Pur a sinistra qui calando al fondo; (21 N on se anchor per tutto'l cerchio uolto: G id er Perche se cosa n'apparisce noua; Tan non dee addur marauiglia'l tu uolto. Per E t io anchor, Maestro oue si troua Qwan Phlegethonte, et Lethe: che dell'un taa; Che Et laltro di che si sa d'esta piona? Ciri In tutte tue question certo mi piaci. G Hard Rispose: ma'l bollor dellacqua rossa Et 6 Douea ben soluer l'una, che tu faci. Com L ethe uedrai; ma non in questa fossa; C ofi a La ; oue uanno l'anime à lauarsi, FW a Quando la colpa pentuta è rimossa. Per L

INF. P oi disse; homai è tempo da scostarsi Dal boso: fa che diretr' a me uegne: To eyeth Li margini fan uia; che non son arsi; E t sopra lor ogni napor si spegne. ta. XV. id: H ora œn'porta l'un de duri margini; ethonta: E'l fummo del rusæl di sopra adhuggia ta doma Si, che dal foco salua l'acqua et gliargini. Quale i Fiamminghi tra GuiZante et Bruggia Temendo'l fiotto che'nuer lor s'auenta, onta. Fanno lo schermo, perchel mar si fuggia; E t quale i Padouan lungo la Brenta, 0; Per difender lor uille et lor castelli, winagno Anti che Chiarentana il caldo senta; A tale imagin'eran fatti quelli; Tutto che ne si alti, ne si grossi Endo; (Qual che si fosse) lo maestro felli. nolti: G ia eranam dalla selua rimossi Tanto, ch'i non harei uisto dou'era, u notto. Perch'io'ndietro riuolto mi fossi; Quando'n contrammo d'anime una schiera. Che uenia lungo l'argine; et ciascuna un taa; Ci riquardana, come suol da sera G uardar uno altro sotto nuoua luna; तं, विक्र Et si uer noi aquzzauan le ciglia, Come'l uechio sartor fa ne la cruna. C osi adocchiato da cotal famiglia Fu' conosciuto da un; che mi prese Per lo lembo; e grido, qual maraviglia? ii

### INF. E t io, quando'l su braccio a me distese, Finai gliocchi per lo cotto aspetto; Si che'l uiso abbrusciato non difese L a conoscenza sua al mi'ntelletto: Ets Et chinando la mano a la mia faccia Risposi; siete uoi qui ser Brunetto? E t quegli; O Figliuol mio non ti dispiacia Ma Se Brunetto Latini un poco teco Ch Ritorna in dietro; et lascia indar la tracia. Et I o dissi lui; quanto posso, uen' preco: Til Et se volete, che con voi m'assegna; Et Farol; se piace a costui; che uo seco. O Figlinol, disse, qual di questa greggia S'arresta punto; giace poi cent'anni Sanz' arrostarsi, quando'l foco il feggia. Da P ero ua oltre:i ti uerro a panni; I atu Et poi rigiugnero la mia masnada, Che Che ua piangendo i suoi eterni danni, Dit I non osana sænder de la strada do Per andar par di lui: ma'l capo chino Di Tenea; com' huom, che reuerente uada. E i comincio; Qual fortuna, o destino In Anti l'ultimo di qua que ti mena? Di Et chi è questi; che mostra'l camino? FW L a su di sopra in la uita serena, Sefo Rispos'io lui, mi smarri in una ualle, Riff Auanti che l'eta mia fosse piena. De P ur hier mattina le nolsi le spalle: Chin Questi m'apparue ritornando in quella; L4 Et reducemi a ca per questo calle. Din

INF. E t egli a me; se tu segui tua stella, Non puoi fallire a glorioso porto; Se ben m'accorsi ne la uita bella: E t's'i non fossi si per tempo morto; lad Veggendo'l cielo a te cosi benigno Dato t'haurei a l'opera conforto. M a quello ngrato popolo maligno; Che discese di Fiesole ab antico, Et tien'anchor del monte et del macigno; I i si fara per tu ben far nimico: Et è ragion: che tra gli lazzi sorbi Si disconuien fruttare il dolce fico. leo. v ecchia fama nel mondo li chiam' orbi; Gent'auara, inuidiosa, et superba: il feggus Da lor costumi fa, che tu ti forbi. L a tua fortuna tant'honor ti serba; Che luna parte et laltra hauranno fame ada, Di te:ma lungi fia dal becco l'herba. danni. F actian le bestie Fiesolane strame Di lor medesme; et non tocchin la pianta; oo chino S'alcuna surge anchor nel lor letame, ste Mada. I n cui riviua la sementa santa 1110 Di quei Roman, che ui rimaser, quando Fu fatto'l nidio di malitia tanta. S e fosse pieno tuto'l mio dimando, Risposi lui; uoi non saresti anchora De l'humana natura posto in bando: C h'in la mente m'e fitta, et hor m'accora La cara buona imagine paterna r quells; Di uoi; quando nel mondo adhora adhora iii



#### 35 INF. D i piu direi: ma'l uenir, e'l sermone tr'io uim Piu lungo esser non puo; pero ch'i ueggio Scerna. La surger nous fummo del sabbione. 10; G ente vien; con laquale effer non deggio: Siati raccomandato'l mio theforo, Nel qual i uiuo anchora; et piu non cheggio: P oi si parti; et parue di coloro, Che corrono a verona'l drappo uerde garra, preft. Per la campagna; et parue di costoro Quegli, che uince; non colui, che perde. tal arra XVI. ed marris G ia era in low; oue s'udia'l rimbombo gota De l'acqua, che cadea ne laltro giro, ardommi Simil a quel che l'arnie fanno rombo; wta: Quando tre ombre insieme si partiro mmon Correndo duna torma, che passaua, , chi fon Sotto la pioggia dell'aspro martiro. citt somm V eniam uer noi: et ciascuna gridaua. 6140110: Sostati tu; ch'a l'habito ne sembri a; Esser alcun di nostra terra praua. o Giono A ime che piaghe uidi ne lor membri hera, Recenti et uecchie da le fiamme incese: fama do lera: Anchor men' duol; pur ch'i me ne rimembri. A lle lor grida il mio dottor s'attese: grama, Volse'l uiso uer me; et hora aspetta, et wedern Disse: a costor si unol esser cortese: E t se non fosse il suoco, che saetta La natura del luogo; i dicerei higlion Che meglio stesse a te, ch'a lor la fretta. ilii Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



INF. M a perch'i mi sarei brusciato et cotto; vinse paura la mia buona uoglia. Che di lor abbracciar mi facea giotto: unti P oi cominciai; non dispetto, ma doglia gro, La uostra condition dentro mi fisse t punti Tanto, che tardi tutta si dispoglia; I ofto che questo mio signor mi disse ro il allo Parole; per lequali io mi pensai, Che qual uoi siete, tal gente uenisse. D i uostra terra sono; et sempre mai ri preghi L'oura di uoi, et gli honorati nomi to et broi Con affettion ritrassi et ascoltai. L ascio lo fele; et uo pe dolci pomi riedi Promessi a me per lo uerace duca: hi. Ma fino al centro pria conuien ch'i tomi. redi; s e lunqumente l'anima conduca da; Le membra tue, rispose quegli allhora; Et se la fama tua dopo te luca; non credit Cortesia et ualor di ,se dimora ida: Ne la nostra citta si, come sole? in fua ni O se del tutto se n'è gito fora? Pads. c he Guiglielmo Borfiere; ilqual si dole t trita, Con noi per pow, et ua la wi compagni; hi moce Assai ne crucia con le sue parole. adita: L a gente moua, è subiti quadagni croce, Orgoglio, et dismisura han generata Fioren Za in te si; che tu gia ten'piagni: m 11000 C osi gridai con la facia leuata: E tre; che cio inteser per risposta; Guardar l'un l'altro; com'al uer si quata.





### INF. E ao la fiera con la coda aguzza; Che passa monti, et rompe mura et armi: Eco colei; che tutto'l mondo appuZa: S i comincio lo mi duca a parlarmi; Et Et accennolle, che uenisse a proda Vicin al fin de passeggiati marmi: E t quella sozza imagine di froda Sen'uenne; et arrivo la testa e'l busto: Ma'n su la riua non trasse la coda. L a facia sua era facia d'huom qusto, Lit I anto benign'hauea di fuor la pelle; M Et d'un serpente tutto laltro fusto. D ue branche hauea pilose insin l'ascelle: C of Lo dosso, e'l petto, et amendue le coste Di Dipinte hauea di nodi et di rotelle. An c on piu color sommesse et sopraposte Perg Non fer ma' in drappo Tartari, ne Turchi; Dic Ne fur tai tele per Aragne imposte. QW C ome tal uolta stanno a riua i burchi; N on Che parte sono in acqua, et parte in terra; Ho Et come la tra li Tedeschi lurchi D L o Beuero s'assetta a far sua guerra; P of Cosi la fiera pessima si stana Ne su l'orlo che di pietra il sabbion serra. Not N el uano tutta sua coda quizzana Che Torcendo'n su la uenenosa forca; C ch'a quisa di scorpion la punta armana. Et L o duca disse; hor convien che si torca Eto La nostra via un poco infin a quella In Bestia maluagia, che cola si corca. Che



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15





#### INF. A Uhor fu io piu timido allo scoscio: Tali Pero ch'i uidi fuochi, et senti pianti; Et Ond'io tremando tutto mi racoscio: A E t udi poi che non l'udia dauanti, Cost Lo sænder e'l girar per li gran mali, Mo che s'appressauan da diuersi canti. In c ome'l falcon, ch'e stato assai su l'ali; I 199 che sanza ueder logoro, o ucello Dic Fa dire al falconier, oime tu cali; Tent D iscende lasso; onde si nuoue snello Alan Per cento rote, et da lungi si pone NW Dal su maestro disdegnoso et fello; Di C osi ne pose al fondo Gerione N el A pied'a pie de la stagliata roca; Dal Et discarcate le nostre persone Dil S i dileguo, come da corda coca. C ome Lan XVIII. Hann L uogo è in inferno detto Malebolge C he di Tutto di pietra et di color ferrigno; Ver Come la ærchia, che d'intorno'l uolge. Da N el dritto mezzo del campo maligno Dign Vaneggia un pozzo assai largo et profondo; Vidi Di cui su loco contera l'ordigno. Che Quel anghio, che riman'adunque è tondo, Aion Tra'l pozzo e'l pie dell'alta ripa dura; AL Et ha distinto in diece nalli il fondo. Le/ Quale; done per guardia de le mura M entr Piu et piu fossi cingon li castelli; Furo La parte, dou'e'l sol, ren e figura; Gia









# INF. I haida e la puttana; che rispose ... Al drudo suo; quando disse, ho io gratie Grandi apo te; an li maravigliose: E t quinci sian le nostre uiste satie. ea Zuffi dosso urasta. nel fosso O Simon mago, o miseri seguaci; Che le cose di Dio, che di bontate Deon essere spose uoi rapaci P er oro et per argento adulterate; era, Hor conuien che per uoi suoni la tromba; rea mo Pero che ne la terza bolgia state. to cero; G ia erauamo a la sequente tomba lordo; Montati dello scoglio in quella parte, chera. Ch'a punto soura'l mezzo fosso piomba. igordo O somma sapientia quant'e l'arte; Che mostrin terra in cielo, et nel mal mondo; altri bruit rdo Et quanto giusto tua uirtu comparte. I uidi per le coste et per lo fondo Piena la pietra liuida di fori waa: D'un largo tutti; et ciascun era tondo. tri tutti. N on mi paren men ampi, ne maggiori; Che quei, che son nel mio bel san Giouanni Le Lusingh es stuca. Fatti per luoghi de battezzatori: L'un de gli quali, anchor non è molt'anni, Rupp'io per un , che dentro u'annegaua: unte, Et questo sia suggel ch'ogni huomo sganni. or atting uor de la boca a ciascun soperchiana D'un pecator li piedi, et de le cambe merdofe; Infin al grosso; et laltro dentro stana. de stant 111 Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Ald.3.3.15





# INF. N ouo Iason sara; di cui si legge Ne Machabei: et com' a quel fu molle suo re; cosi fi' a lui chi Francia regge. I o non so, s'i mi fui qui troppo folle: Ch'i pur risposi lui a questo metro; Deh hor mi di, quanto thesoro uolle N ostro signor imprima da san Pietro, Che ponesse le chiaui in sua balia? Certo non chiese, senon uiemmi dietro. N e Pier ne gliatri chiesero a Mathia Oro, o argento; quando fu sortito Nel luogo che perde l'anima ria. P ero ti sta; che tu se ben punito; E quarda ben la mal tolta moneta. Ch'esser ti fece contra Carlo ardito: E t se non fosse, ch'anchor lo mi vieta La reuerentia de le somme chiaui Che tu tenesti ne la uita lieta; I userei parole anchor piu graui: Che la uostr' auaritta il mond'attrista Calcando i buoni, et su leuando i praui. D i uoi pastor s'accorse'l Vangelista; D Quando colei che siede soura lacque. Puttaneggiar co i regi allui fu uista; Quella; che con le sette teste nacque, Et da le diece corna hebb' argomento, Fin che uirtute al suo marito piacque. F atto u'hauete Dio d'oro et d'argento: Et che altr' è da uoi a l'idolatre; Senon ch'egli uno, et uoi n'orate cento?

## INF. A i Constantin di quanto mal su matre nolle Non la tua conversion; ma quella dote, Che da te prese il primo riao patre. lle: E t mentre gli cantana cotai note; tro; O ira, o conscientia, che'l mordesse; solle Forte spingaua com ambo le piote. letro, I credo ben, ch'al mi duca piacesse; alia? Con si contenta labbia sempre attese mi dietro Lo suon de le parole uere espresse. athia P ero com ambo le braccia mi prese; tho Et poi che tutto su m s'hebbe al petto, 714. Rimonto per la uia, onde discese: N e si stanco d'hauermi a se ristretto; Sin men' porto soural colmo dell'arco, oneta, ardito: Che dal quarto al quint' argine è tragetto. Quiui soauemente spose il carco; d Wield Soaue per lo saglio sancio et erto, hidwi, Che sarebbe a le capre duro uarco: I ndi un'altro uallon mi fu scouerto. m: nd attrift ·XX. ido i prasi listi; u lacque, u nista; D i nuoua pena mi conuien far uersi. Et dar materia al uentesimo canto Della prima cancon, ch' è de' sommersi. I o era gia disposto tutto quanto A riquardar ne lo souerto fondo, pomento Che si bagnaua d'angoscioso pianto: E t uidi gente per lo uallon tondo rgento. Venir tacendo, et lagrimando al passo; Che fanno le letane in questo mondo. te centri Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.









#### INF. the pe i mi parlana; et andanamo introcque. Et WA XXI. COTTE 11944 c osi di ponte in ponte altro parlando, Et quat Che la mia comedia cantar non cura, (01 4 Venimmo; et tenauamo'l colmo; quando R istemmo per ueder l'altra fessura hometo Di Malebolge et glialti pianti uani: (ATOMA Et uidila mirabilmente oscura. et et tema Quale ne l'ArZana de Vinitiani 16 miltro Bolle l'inuerno la tenace pece Brinn de A rimpalmar li legni lor non sani, 地位し c he nauicar non ponno; e'n quella uece A Wold ter Chi fa suo legno nuouo; et chi ristoppa Opinyon Le coste a quel, che piu uiaggi fece; Del no be c hi ribatte da proda, et chi da poppa; Mal pa Altri fa remi, et altri uolge sarte; lindle; et Chi ter Teruolo, ct artimon rintoppa; ्ति स्वतम् I al non per fuoco, ma per dinin'arte RE STATE Bollia la giuso una pegola spessa; MI Dem Che'nuiscana la ripa d'ogni parte. (mag; q) I uedea lei; ma non uedeua in csa E Mot Ma, che le bolle, che'l bollor leuaua; ero fe tu Et gonfiar tutta, et siseder compressa. Vin far G M entre la qui fisamente miraua; liladden Lo duca mio dixendo, guarda guarda, Differ; ON Mi trasse a se del loco, dou'i stana. Siche fe A llhor mi uolsi; come l'huom, cui tarda or altrim Di ueder quel, che li conuien fuggire, iann attu Et cui paura subita segliarda; La atrie







#### INF. I rat'auanti Alichino, et Calcabrina; Comincio egli a dire; et tu Cagnazzo; CON the Et Barbariaia quidi la decina. Et am L ibiwao uegn'oltre, et Draghignazzo; lad a Ciriatto sannuto, et Grafficane, COMPTE Et Farfarello, et Rubicante pazzo NI MARC C ercate ntorno le bollenti pane: i maan Costor sien salui insino a laltro scheggio, Libera a Che tutto'ntero na soura le tane. (ii lonts O me Maestro che è quel, ch'i neggio, wale pe Diss'io? deh sanza scorta andianci soli; lo neder Se tu sa ir: ch'i per me non la cheggio: Bula ge s e tu se si accorto, come suoli; imDalph Non uedi tu, che digrignan li denti. LININGT Et con le ciglia ne mnaccian duoli? Out argon E t egli a me; non uo che tu pauenti: ( b) a ( a Lasciali digrignar pur a lor senno; What alo Ch'ei fanno cio per li lessi dolenti. Monde P er l'argine sinistro uolta dienno: S 4 Lor Ma prim' hauea ciascun la lingua stretta In la Tano Coi denti uerso lor dua per cenno; She clan E t egli hauea del cul fatto trombetta. pain d'og home s'd XXII. if firity a I uidi gia caualier muouer campo, ाक्षें से वा Et cominciare stormo, et far lor mostra, m aftetta Et tal uolta partir per loro sampo: Ch was tal C orritor uidi per la terra uostra Graffiain O Aretini; et uidi gir qualdane, ou arrona Ferir torneamenti, et muouer giostra, a taller



#### INF. I sapea qua di tuttiquanti'l nome; 1000 cosi fo, Si li notai, quando furon eletti; Chi 110 Et poi che si chiamaro, attesi come. Libia o Rubicante fa che tu gli metti Diffe; et Gliunghioni a dosso si, che tu lo scuoi; siche ft Gridauan tutt'insieme i maladetti. E t io; Maestro mio sa; se tu puoi; Che tu sappi, chi è lo sciaqurato cin dalle swle'n Venuto a man de gliauersari suoi. redelli s L o duca mio li s'accosto allato; Min,ch' Domandollo, ond'e fosse; et quei rispose; I fui del regno di Nauarra nato. Dinas do l M ia madre a seruo d'un signor mi pose; (b) olui Che m'hauea generato d'un ribaldo tiche face Distruggitor di se, et di sue cose. Bei rifool P oi su' famiglia del buon re Thebaldo: M & Gall Quiui mi misi a far baratteria; Chebbe i n Di ch'i rendo ragion in questo caldo. Efe lor la E t Ciriatto; a cu di bocca uscia our si tolle D'ogni parte una sanna, come a porco; some di Gli fe sentir, come l'una sdruscia. bother f I ra Malebranche era uenuto'l soro: uon ello Ma Barbaricia il chiuse con le braccia; Di Logodon Et disse; state'n la , mentr'io lo'nforco: 17 pulane E t al maestro mio nolse la faccia: in we dete Dimanda, disse, anchor; se piu disij teres and Saper da lui; prima, ch'altri'l disfacia. Non sappa Lo duca; dunque hor di de glialtri rij: gan pro Conosci tu alcun, che sia Latino Che Braly Sotto la peæ?et quegli; i mi partij off fatt



### INF. e uoi nolete neder o udire, Incomincio lo spaurato appresso, Not po Thoschi, o Lombardi; i ne faro uenire. Et quel M a stien le Malebranche un poco in cesso. os altri Si che non teman de le lor uendette; Quand Et io seggendo in questo luoco stesso Dici Tito P er un, ch'io so ne faro uenir sette, 100 Call Quando sufolero; com'è nostr' uso Tolando Di far allhor, che fuori alcun si mette. Che quet C agnazzo a cotal motto leuo'l muso is bu Crollando'l apo; et disse; odi malitia, chinolfe Che gli ha pensato per gittarsi giuso. than L o nd'ei, c'hauea laciuoli a gran divitia. illitro fu Disse; malitioso son io troppo, Martigli Quando procuro a mia maggior tristita. lader ne A lichin non si tenne; et di rintoppo ialdo fghe A glialtri diss' a lui; se tu ti cali, Upero di I non ti uerro dietro di qualoppo; havean M a battero soura la pece l'ali: manad a Lasasi'l colle; et sia la ripa scudo sattro me A ueder, se tu sol piu di noi nali. (Bitt'i O tu, che leggi, udirai muono ludo. 196 di la Ciascun da laltra costa gliocchi uolse; infer glius Quel prima, ch'a cio far era piu crudo. heran gra L o Nauarrese ben su tempo colse: milafaan Fermo le piante a terra; et in un punto Salto; et dal proposto lor si sciolse: D i che ciascun di colpo su compunto; at foli, et Ma quei piu, che cagion fu del difetto: Pero si mosse; et grido, tu se giunto. come frati

## INF. E t poco ualse; che lale al sospetto Non potero anan Zar: quegli ando sotto; Et quei drizzo uolando suso il petto: N on altrimenti l'anitra di botto, Quando'l falon s'appressa, giu s'attuffa; Et ei ritorna su cruciato et rotto. I rato Calcabrina della buffa volando dietro li tenne inuaghito Che quei campasse per hauer la Zussa: E t come'l bar attier fu disparito, Cosi uolse gliartigli al su compagno; Et su con lui soural fosso ghermito. M a laltro fu bene sparuier grifagno Ad artigliar ben lui; et amendue Cadder nel mezzo del bollente stagno. L o caldo schermidor subito fue: Ma pero di leuarsi era niente; s i hauean inuiscate l'ale sue. B arbaricia con glialtri suoi dolente Quattro ne fe uolar da l'altra costa Con tutt' i raffi; et assai prestamente D i qua di la disceser alla posta: Porser gliuncini uerso gl'impaniati; Ch'eran gia cotti dentro dalla crosta: E t noi lasciammo lor cos'impacciati. XXIII. T aciti soli, et sanza compagnia N'andauam lun dinan li, et laltro dopo; Come frati minor uanno per uia. 1111



### INF. Gia non compie di tal consiglio rendere; chi gli uidi uenir con l'ale tese Non molto lungi per uolerne prendere. L o duca mio di subito mi prese; Come la madre, ch'al romore è desta, Et uede presso a se le fiamme accese: c he prende'l figlio; et fugge; et non s'arresta Hauendo piu di lui che di se cura. Tanto che solo una camiscia uesta: E t quu dal collo de la ripa dura s beffa supin si diede a la pendente rocia; Che lun de lati a laltra bolgia tura. N on corse mai si tosto acqua per docia A uolger ruota di molin terragno, Quand'ella piu uerso le pale approcia; c ome'l maestro mio per quel uiuagno Portandosene me soural su petto, Come su figlio, et non come compagno. A pena furo i pie suoi giunti al letto Del fondo qui ch'ei gunser in sul colle a dietti Souresso noi:ma non gli era sospetto: c he l'alta prouidentia, che lor nolle Porre ministri de la fossa quinta, Poter dipartirs' indi a tutti tolle. L a giu trouammo una gente dipinta; Che qua intorno assai con lenti passi Pianoendo, et nel sembiante stanca et uinta. E gli hauean cappe con cappuci bassi Dinanz'a gliocchi fatte de la taglia, Che per li monaci in Cologna fassi.



### INF. E t io a lor; i fui nato et cresciuto Soural bel fiume d'Arno a la gran willa; Et son col corpo, ch'i ho sempre haunto. M a uoi chi siete; a cui tanto distilla, Quant'i ueggio dolor giu per le quance? nand Et che pena è in uoi, che si sfauilla? E t un rispos' a me; le cappe rance Son di piombo si grosse; che li pesi Fan cosi cigolar le lor bilance. F rati Godenti fummo, et Bolognesi; Io Catalano, et costui Loderingo Nomati, et da tua terra insieme presi, c ome suol esser tolto un huom solingo. Per conseruar sua pace; et summo tali, Ch'ancor si pare intorno dal Gardingo. I cominciai; o frati i uostri mali: Ma piu non dissi; ch'a gliocchi mi corse vn crucifisso in terra con tre pali. Quando mi uide, tutto si distorse soffiando ne la barba co i sospiri: E'l frate Catalan, ch'a cio sacorse, M i disse; quel confitto, che tu miri, Consiglio i Pharisei, che conuenia Porr'un huom per lo popolo a martiri. A ttrauersato et nudo è per la uia Come tu uedi; et è mestrer, che senta Qualunque passa, com'ei pesa pria: E t a tal modo il suocero si stenta In questa fossa, et glialtri dal concilio, Che fu per li Giudei mala sementa.



INF. Quando la brina in su la terra assempra L'imagine di sua sorella bianca; Ma poco dura a la sua penna tempra; Lo uil anello, a cui la robba manca, si leua, et guarda, et uede la campagna Biancheggiar tutta; ond'ei si batte l'anca; R itorna a casa, et qua et la si lagna; Come'l tapin, che non sa che si faccia; Poi riede, et la speranza ringauagna v eggendo'l mondo hauer mutata facia In poco d'hora; e prende suo uincastro; Et fuor le pecorelle a pascer cacia; c osi mi fece sbigottir lo mastro, Quand'i gli uidi si turbar la fronte; Et cosi tosto al mal giunse lo'mpiastro: c he come noi uenimmo al quasto ponte, Lo duca a me si nolse con quel piglio Dolæ, ch'i uidi imprima a pie del monte. L e bracia aperse dopo alcun consiglio Eletto seco riquardando prima Ben la ruina; et diedemi di piglio. E t come quei; ch'adopera, et istima; Che sempre par ; che'nnan li si proueggia; Cosi leuando me su uer la cima D un ronchion auisaua un altra schegora Diændo soura quella poi t'aggrappa: Ma tenta pria, s'è tal, ch'ella ti reggia. N on era via da vestito di cappa: Che noi apena, ei lieue, et io sospinto Potauam su montar di chiappa in chiappa:





### INF. C on serpi le man dietro hauean legate: Quelle ficauan per le ren' la coda, E'l apo; et eran dinanz' aggroppate. uhs; et E t ecco ad un ch'era da nostra proda, S'auento un serpente; che'l trafisse La, doue'l collo a le spalle s'annoda. in wa N e o si tosto mai ne i si scrisse; Com'ei s'accese, et arse, et cener tutto convenne che cascando divenisse: E t poi che fu a terra si distrutto; La poluer si raccolse; et per se stessa In quel medesmo ritorno di butto: C osi per li gran saui si confessa, Che la pheniæ muore; e poi rinasce, 当時機 Quand'al cinquecentesim'anno appressa. mala H erba, ne biado in sua uita non pasæ: mente Ma sol d'incenso lachrime, e d'amomo; hache di Et nardo e mirrha son l'ultime fasce. na arai Et qual è quei; che cade, et non sa como, Per for Za di Dimon, ch'a terra il tira, il impri O d'altra opilation, che lega lhuomo; hone y Quando si lieua, che'ntorno si mira t Marte p Tutto smarrito da la grande angoscia. atorbi Ch'egli ha sofferta; et quardando sospira; is trupe I al era'l peccator leuato poscia. O gustina di Dio quant' e seuera; an repen Che cotai colpi per uendetta croscia. L o dua il dimando poi, chi egli era: to tho p Perch'ei rispose; i pioui di Thosana, Poco tempo è in questa gola fera.







### P oi s'appiar; come di calda cera Fossero stati; et mischiar lor colore: Ne lun, ne laltro qua parea quel, ch'era; c ome procede innanzi dall'ardore Per lo papiro suso un color bruno, 加加 Che non è nero anchora; e'l bianco more. 引曲 G lialtri due riquardanano; et ciascuno 四位 Gridaua, ome Angel come ti muti: the fe go Vedi, che qua non se ne due, ne uno. Merte G ia eran li due capi un diuenuti; I UK TIA Quando n'apparuer due figure miste intran In una facia ou eran due perduti. dibid F ersi le braccia due di quattro liste: IN ET Le cosce con le gambe, il uentre e'l casso iel ferp Diuenner membra; che non fur mai uiste. pulp O gni primaio aspetto iui era casso: mbe on Due et nessun l'imagine peruersa 神雄 Parea; et tal sen' qua con lento passo. in para c ome'l ramarro sotto la gran fersa per la co De di anicular cangiando sepe le si pero Folgore par, se la uia attrauersa; ines mo C osi parea uenendo uerso lepe in contrar De glialtri due un serpentello acceso We pie 1 Liuido et nero, come gran di pepe. Malum E t quella parte, donde prima è preso Mi pie Nostro alimento, a lun di lor trafisse: NOTE IN Poi cadde giuso innanzi lui disteso. milero L o trafitto il miro; ma nulla disse: the che'l Anti co pie fermati sbadigliana; 1000 11 Pur come sonno, o febre l'assalisse. 17 Wha Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.







### INF. c ome la mosca cede a la ZanZara, vede luciole gia per la nallea Forse cola, oue uendemma et ara; D i tante fiamme tutta risplendea L'ottana bolgia si, com' io m'accorsi, Tosto che su'la'ue'l sondo parea. Et del E t qual colui, che si uengio con gliorsi, 10 00 Vide'l arro d'Helia al dipartire, POTLAT; Quando i analli al cielo erti lenorsi; Elmpri c he nol potea si con gliocchi sequire, 10.1014 Che uedess' altro, che la fiamma sola inche Si come muoletta in su salire; Juli, ch I al si mouea ciascuna per la gola light 41 Del fosso: che nessuna mostra il furto; Di molta Et ogni fiamma un pecatore inuola. Wfi,ch I stana soura'l ponte a neder surto; dis par Si che s'i non hauesse un ronchion preso, Cio, che t Caduto sarei qui sanz' esser urto. Parch'ei E'l duca, che mi uide tanto atteso, tiche La Disse; dentro da' fochi son gli spirti: One part Ciasan si fascia di quel, ch'egli è mæso. is questa M aestro mio, risposi, per udirti 1 mi, che Son io piu certo: ma gia m'er' auifo, Imerit Che cosi fosse; et qua uoleua dirti, I Merita c hi e'n quel foco, che uien si diviso lando ne Di sopra, che par surger de la pira, hon mi Ou' Eteocle col fratel fu miso? Done per R isposemi; la entro si martira lo maggi vlisse, et Diomede; et cos' insieme Comina A la uendetta corron, com' a l'ira: PHY ON



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15



# INF. c onsiderate la uostra semenza: Fatti non fost a uiuer come bruti; Ma per seguir uirtute, et conoscenza. L i miei compagni fec' io si acuti Con quest' oration pictola al camino; ch' apena poscia gli haurei ritenuti: E t uolta nostra poppa nel mattino De remi facemmo ale al folle uolo Sempr' acquistando del lato mancino. I utte le stelle gia de laltro polo vedea la notte; e'l nostro tanto basso. Che non surgeua fuor del marin solo. C inque volte raceso, et tante casso Lo lume era di sotto da la luna, Poi ch'entrati erauam ne l'alto passo; Quando n'apparue una montagna bruna Per la distantia; et paruem' alta tanto. Quanto ueduta non n'haueu'alcuna. N oi ci allegrammo; et tosto torno in pianto: Che da la nuoua terra un turbo nacque; Et perasse del legno il primo anto. I re uolte il fe girar con tutte l'acque; A la quarta leuar la poppa in suso, Et la prora ire in qui com'altru' piacque; I nfin che'l mar fu sopra noi richiuso. XXVII. G ia era dritta in su la fiamma et queta Per non dir piu; et qua da noi sen'gia Con la licentia del dolce poeta.









### INF. A Minos mi porto: et quegli attorse Otto nolte la coda al dosso duro; Et poi che per gran rabbia la si morse D isse; questi è de rei del foco suro: Perch'io la doue nedi, son perduto; Et si uestito andando mi rancuro. Quand' egli hebbe'l suo dir assi compiuto; La fiamma dolorando si partio Torændo et dibattendo'l corno aquto. N oi passamm' oltre et io, e'l duca mio 問題 Su per lo saglio infino in su laltr' ara; Che cuopre'l fosso, in che si paga il fio A quei, che sommettendo acquistan carco. XX VIII. C hi poria mai pur con parole sciolte 1000 |07 Dicer del sangue, et de le piaghe a pieno; Ch'i hora uidi per narrar piu uolte? 12 10 o gni lingua per certo uerria meno Per lo nostro sermone, et per la mente; Mit di C'hanno a tanto comprender poco seno. s e s'adunasse anchor tutta la gente, Che gia in su la fortunata terra Di puglia su del su sangue dolente P er li Troiani, et per la lunga guerra, hauen Che de l'anella fe si alte spoglie, Come Liuio scriue, che non erra; C on quella che senti di colpi doglie Per contastare a Ruberto Guiscardo; t per in Et laltra, il cui ossame anchor s'accoglie Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.





## INF. E t fa saper a i due miglior da Fano, A messer Guido, et ancho ad Angiolello; che, se l'antiueder qui non è uano, ·lo e ittati saran fuor di lor nasello, Et macerati presso a la Catolica lo. Per tradimento d'un tiranno fello. T ra l'isola di Cipri et di Maiolica Non uide mai cotal fallo Neptuno, irmi 170. Non da Pirate non da gente Argolica. Quel traditor; che uede pur con l'uno, dring Et tien la terra che tal è qui meco mi; Vorrebbe di nedere effer diginno; F ara uenirli a parlamento seco: Poi fara si; ch'al uento di Focara ia lene; Non fara lor mestier uoto ne preco. E t io a lui; dimostram, et dichiara; Se unoi chi porti su di te nouella; Chi è colui da la ueduta amara. A lhor pose la mano a la mascella lia, D'un su compagno; et la bocca gli aperse Gridando, questi è desso, et non fauella: Questi sacrato il dubitar sommerse In Cesare affermando, che'l fornito Sempre con danno l'attender sofferse. O quanto mi parena sbigottito Con la lingua tagliata ne la strozza Curio; ch'a diær fu cosi ardito: E t un; c'hauea luna et laltra man mozza; Leuando i moncherin per l'aura fosca, Si che'l sanque facea la faccia sozza. ii



## I fea'l padre e'l figlio in se ribelli: Achitophel non fe piu d'Absalone Et di David co i maluagi pun Telli. illa: P erch'i parti cosi giunte persone, duolo Partito porto il mi cerebro lasso 4: Dal su principio, ch' è in questo troncone: c osi s'osserua in me lo contrapasso. XXIX. L a molta gente, et le diuerse piaghe Hauean le luci mie si'nnebriate; Che de lo star a pianger eran uaghe: M a Virgilio mi disse; che pur guate? Perche la uista tua pur si soffolge La que tra l'ombre triste smozzicate? I u non hai fatto si a l'altre bolge: Pensa; se tu annouerar le credi; Che miglia uentidue la nalle nolge: E t gia la luna e sotto nostri piedi: Lo tempo è poco homai, che n' è concesso; Et altr' è da ueder, che tu non credi. s e tu hauessi, rispos'io appresso, Atteso a la cagion, per ch'i quardana; Forse m'hauresti anchor lo star dimesso. P arte sen' gia; et io dietro gli andana; Lo duca qua facendo la risposta, Et soggiungendo; dentro a quella caua, Dou' i teneua gliocchi si a posta, Credo ch'un spirto del mio sangue pianga La colpa, che la que cotanto costa. iii Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.









Firenze. Ald.3.3.15



# INF. E t l'Aretin che rimase tremando. Mi disse; quel folletto è Gianni Schicchi; Et ua rabbioso altrui cosi conciando. o , diss' io lui , se l'altro non ti ficchi Li denti a dosso; non ti sia fatica A dir chi è , pria che di qui si spicchi. E t egli a me; quell' è l'anima antica Di Mirrha scelerata; che diuenne Al padre suor del dritt' amore amica. Questa a peccar con esso cosi uenne Falsificando se in altrui forma; Come laltro, che'n la sen' ua, sostenne P er quadagnar la donna de la torma Falsificar in se Buoso Donati Testando, et dando al testamento norma. E t poi ch'e due rabbiosi fur passati, Soura cu io hauea l'occhio tenuto; Riuolsilo a quardar glialtri mal nati. I uidi un fatto a quisa di liuto; Pur ch'egli hauess' haunta l'anquinaia Tronca dal lato, che l'huomo ha forcuto. L a grave idropisi; che si dispaia Le membra con l'homor che mal conuerte. che'l uiso non risponde a la uentraia; F aœua lui tener le labbra aperte; Come l'ethico fa; che per la sete Lun uerso'l mento et laltro in su riuerte. o uoi; che senza alcuna pena sete (Et non so io perche) nel mondo gramo; Diss'egli a noi; quardate, et attendete





#### E t te sia rea la sete, onde ti crepa, liche Disse'l Grew, la lingua; et l'acqua marcia, Et pot che'l wentre innan (i gliocchi si t'assepa. in odie A Uhora'l monetier; cosi si squarcia D'Acht La boat tua per su mal, come sole: Print Che s'i ho sete, et homor mi rinfarcia; I u hai l'arfura el capo, che ti dole; i demini S per L Et per leaar lo specchio di Narasso, Non uorresti a'nuitar molte parole. 出る場合 A d ascoltarli er'io del tutto fisso; 15 074 1 idel u Quando'l maestro mi disse, hor pur mira; Che per pow è che tew non mi risso. li io fem Quand'io'l senti a me parlar con ira; in, chai volsimi uerso lui con tal uergogna, ON OTHER Ch'anchor per la memoria mi si gira. TO E E t qual è quei che su dannaggio sogna; # 14 dol Che sognando disidera sognare; Woo Man Si che quel ch' è come non fosse, agogna; is fono I al mi fec' io non potendo parlare; @ portal Che distaua scusarmi, et scusaua in mi pa Me tuttauia et no'l mi credea fare. MiMa M aggior difetto men uergogna laua, mid me Disse'l maestro, che'l tu non è stato: it le tene Pero d'ogni tristita ti disgrana: wen che E t fa ragion ch'i ti sia sempre a lato; redra be Se piu auien che fortuna t'accoglia, Capp, Oue sian genti in simigliante piato: to algu Che uoler do udire è bassa uoglia. i dramer Hdife; XXXI. amo che









### INF. c'haurebber uinto i figli de la terra; loue, Mettine giuso, ( et non ten' uenqu schifo) merto: Doue Cocito la freddura serra. rowe, N on a far ire a Titto, ne a Tifo: Del: Questi puo dar di quel, che qui si brama: on mon Pero ti china; et non torcer lo grifo. A nchor ti puo nel mondo render fama: ch'ei uiue, et lunga uita anchor aspetta, iei: Se'nnan li tempo gratia a se nol chiama: c osi disse'l maestro: et quegli in fretta (aolto Le man distese, et prese il duca mio; ond' Hercole senti qua grande stretta. v irgilio quando prender si sentio, Diss' a me; fatti'n qua si, ch' i ti prenda: Poi fece si, ch'un fascio er' egli et io. Qual pare a riguardar la carisenda Sottol chinato, quand' un muuol uada sour' essa si ,che della incontro penda; I al parue Anteo a me; che staua a bada Di uederlo chinare; et fu talhora, dotta, Ch'i haurei uolut' ir per altra strada: M a lieuemente al fondo che diuora Lucifero con Giuda, ci sposo: ngu all Ne si chinato li fece dimora; rotta. E t com' albero in naue si leuo. XXXII. le fools s'i hauesse le rime et aspre et chioce, Come si converrebbe al tristo buco, Soura'l qual pontan tutte laltre roce; k ii









#### INF. 1 y det N oi erauam partiti qua da ello, Et qui Ch'i uidi due ghiacciati in una buca Hor to Si, che lun capo a laltro era capello: E t come'l pan per fame si manduca; Cosi'l souran li denti a l'altro pose, Figano Et 70/0 La'ue'l æruel s'aggunge con la nuct. N on altrimenti Tideo si rose का व्याद Cive co Le tempie a Menalippo per disdegno; Che quei facena'l teschio et laltre cose. Yerdi o tu; che mostri per si bestial segno the per Odio soura colui che tu ti mangi; Light Dimm' il perche, diss' io, per tal conuegno; is the c c he se tu a ragion di lui ti piangi, i liked m Sappiendo chi uoi siete et la sua peca is sme the del f Nel mondo suso anchor io te ne cangi; s e quella, con ch'i parlo, non si seca. lip ban Landad XXXIII. inch'e P L a bona soleno dal fiero pasto a degree Quel pecator forbendola a capelli Gialana Del capo, ch'egli hauea di retro quasto: Milled P oi comincio; tu unoi ch' i rinouelli 1 pianol Disperato dolor; che'l cor mi preme Lo padre Gia pur pensando pria ch'i ne fauelli. li pared M a se le mie parole esser den seme. lando fixi Che frutti infamia al traditor ch'i rodo; Planger Parlare et lagrimar uedra' inseme. Cheran I non so chi tu sie, ne per che modo Bf m Venuto se qua giu: ma Fiorentino Penlane Mi sembli ueramente, quand' i t'odo. Et fe no Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

## INF. I u dei saper ch'i fu'l conte V golino, Et questi l'arœuescouo Ruggieri: *uca* ello: Hor ti diro , perch'i fon tal vicino. c he per l'effetto de suo ma pensieri Fidandomi di lui io fosse preso, Et poscia morto, dir non e mestieri. mud. P ero quel, che non puoi hauere inteso; legno: Cioè come la morte mia fu cruda; v dirai; et saprai, se m'ha offeso. re cole B reue pertugio dentro da la muda; g; al anno Laqual per me ha'l titol de la fame, E'n che conuien anchor ch'altrui si chiuda; M'hauea mostrato per lo su forame Piu lume gra; quand'i fea'l mal sonno, a pend Che del futuro mi squarcio il nelame. cang; Questi pareua me maestro et donno lecta. Caciando'l lupo e' lupicini al monte, Perch'e Pisan ueder Luca non ponno. C on agne magre, studiose et conte Gualandi con Sismondi et con Lanfranchi s'hauea messi dinanZi da la fronte. In picciol corso mi pareano stanchi Lo padre e' figli; et con l'aqute scane Mi parea lor neder fender li fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane; h'i roda Pianger senti fra'l sonno i miei figliuoli, Ch'eran con meco; et dimandar del pane. B en se crudel; se tu qua non ti duoli Pensando cio, ch'al mi cuor s'annuntiaua: Et se non piangi; di che pianger suoli?

## INF. G ia era desto; et l'hora s'appressaua, che'l abo ne solena esser addotto; Et per su sogno ciascun dubitana; E t io senti chiauar l'uscio di sotto A lhorribile torre: ond'io quardai Nel ui so a miei figliuoi sen Za far motto I non piangeua, si dentro impietrai: Piangeuan elli: et Anselmucio mio Disse; tu quardi si Padre: che hai? mohel P ero non lagrimai, ne rispos' io Tutto quel giorno, ne la notte appresso, Infin che laltro sol nel mondo uscio. c om' un poco di raggio si fu messo Nel doloro so carcere, et io scorsi haver to Per quattro uisi il mi aspetto ste so; in done A mbo le mani per dolor mi morsi: Et quei pensando, ch'i'l fesse per uoglia Di manicar, di subito leuorsi; E t disser; Padre assai ci fia men doglia, Se tu mange di noi: tu ne uestiste Queste msere arni; et tu le spoglia. in nolte Quetami allhor, per non farli piu tristi: hanto (8 Lo di et laltro stemmo tutti muti: Ahi dura terra perche non t'apristi? P oscia che fummo al quarto di nenuti, with a Gaddo m si gitto diste so a piedi Diændo, Padre mio che non m'aiuti? Quiui mori: et come tu mi uedi. vid'io afar ti tre ad un ad uno Tra'l quinto di e'l sesto : ond' i mi diedi





# INF. E lla ruina in si fatta cisterna: Et forse par anchor lo corpo suso Dell'ombra; che di qua dietro mi uerna: T u'l dei saper; se tu uien pur mo giu so: Egli e ser Branca d'oria; et son piu anni Poscia passati, ch'ei su si racchiuso. I credo, diss'io lui, che tu m'inganni: Che Branca d'oria non mori un quanche; Et mangia, et bee, et dorme, et ueste panni. N el fosso su, diss'ei, di Malebranche La, doue bolle la tenace pece, Non era giunto anchor Micheri Zanche; c he questi lascio'l Dianolo in sua nece Nel corpo suo, et d'un suo proximano, brigo, nuegna Che'l tradimento imsieme con lui fece. M a distendi horamai in qua la mano; Aprimi gliocchi: et io non glie n'apersi: Et cortesia fu lui esser uillano. A hi Genouesi huomini diuersi D'ogni costume, et pien d'ogni magagna Perche non siete uoi del mondo spersi: C he col peggiore spirto di Romagna Tronai un tal di noi; che per su opra In anima in Cocito gia si bagna, E t in corpo par uiuo anchor di sopra. XXXIV. V exilla regis prodeunt inferni verso di noi: pero di nanzi mira, Disse'l maestro mi; se tu'l discerni.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15





Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15





# INF. E t uenne a l'hemisperio nostro: et forse Per fuggir lui lascio qui il luogo uoto Quella; ch' appar di qua, et su ricorse. L uogo è la giu da Bel Tebu rimoto Tanto, quanto la tomba si distende; Che non per uista, ma per suono è noto D un ruscelletto che quiui discende Per la buca dun sasso, ch'egli ha roso Col arso, ch'egli avolge, et poa pende. Lo duca et io per quel camino ascoso Entrammo a ritornar nel chiaro mondo: Et senza cura hauer d'alcun riposo S alimmo su ei primo, et io secondo, Tanto; ch'i uidi de le cose belle, che porta'l ciel per un pertugio tondo: E t quindi uscimmo a riueder le stelle. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.













## PVRG. Quando noi summo; doue la rugiada Pugna col sol; et per esser in parte, Oue adorezza, poco si dirada; A mbo le mani in su l'herbetta sparte Soauemente'l mi maestro pose: ond' i, che sui accorto di su arte, P orsi uer lui le quance lagrimose: Quiui mi fece tutto discouerto Quel color, che l'inferno mi nascose. imo v enimmo poi in sul lito diserto; la, Che mai non uide nauicar su acque Huom, che di ritornar sia poscia experto. limo. ida, Quiui mi cinse si , com' altru piacque: o marauiglia: che qual egli scelse ta; L'humile pianta; cotal si rinacque 4. 5 ubitamente la , onde la suelse. ita: m41: CANTO.II. G ia era'l sole a l'ori conte giunto, Il cu meridian ærchio couerchia Ierusalem col su piu alto punto; E t la notte, ch'opposit'a lui cerchia, Vsaa di Gange gia con le bilance, che le caggion di man quando souerchia; s i che le bianche et le uermiglie quance La, dou' i era, de la bell' aurora Per troppa etate diueninan rance. N oi erauam lungh'essol mare anchora, Come gente, ch'aspetta su camino; Che ua col cuor, et col corpo dimora: Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.





### PVRG. N e la nostra partita su men tosta. ·III · che LWI A uegna che la subitana suga Dispergesse wlor per la campagna limili a Riuolt' al monte, oue ragion ne fruga; the com I mi ristrinsi a la fida compagna: im e ch Et come sare io senza lui corso? Watra Chi m'auria tratto su per la montagna? the them E i mi parea da se stesso rimorso th onte O dignitosa conscientia et netta, the fe po Come t'è picciol fallo amaro morso. When no Quando li piedi suoi lasciar la fretta, What we Che l'honestade ad ogn' atto dismaga; ia; che l La mente mia, che prima era ristretta, in eterna L o'ntento rallargo, si come uaça; is d'ATI Et diedi'l uiso mio incontra'l poggio, id molt Che'nuer sol ael piu alto si dislaga. 100 HOY L o sol, che dietro fiammeggiana roggio, s duenin Rotto m' era dinanz' a la figura, Will tro C'haueua in me da suoi raggi l'appoggio. hendary I mi uolsi dallato con paura "Leria e D'esser abandonato; quand' i uidi ध्याम गार Solo dinanz' a me la terra ofcura: info di a E'l mi conforto, perche pur diffidi, Inchi la o A dir mi comincio tutto rivolto? mil ma Non credi tu me teco, et ch' io ti quidi? Is the po v espero è gia cola; dou' è sepolto Lo corpo dentr' alqual io faceu' ombra: mentre ( Napoli l'ha, et da Branditio è tolto. tramina tt i mira























Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15

#### PVRG. ir da la D eh quando tu sarai tornato al mondo. Month & Et riposato de la lunga uia; liche pe Seguito'l ter to spirito al secondo; R icorditi di me; che son la Pia: ME LIBET Chell on Siena mi fe: dissecemi Maremma: liches at Salsi colui; che'nnanellata pria 1000.04 D isposando m'hauea con la fua gemma. oluce m the decret tiefs des Quando si parte'l guoco de la Zara; Colui, che perde, si riman dolente imbbe da Repetendo le volte; et tristo impara: 物物色 c on l'altro se ne ua tutta la gente: णां व शहर Qual na dinan (; et qual di rietro'l prende; Bla feeral Et qual da lato li si reca a mente: lben fi qu E i non sarresta; et questo, et quello intende: toms di A cui porge la man piu non fa pressa: inche foco Et cosi da la calca si disende: in, the det I al era io in quella turba spessa L.dow' i Volgendo a loro et qua et la la faccia; 8 5 47877 Et promettendo mi scioglica da essa. inche'l pr Quiu' era l'Aretin, che da le bracia imente d Fiere di Ghin di Taco hebbe la morte; in to ferr Et l'altro, ch'annego correndo'n cacia. h lame Quiui pregaua con le mani sporte n fo, s'ente Federigo nouello; et quel da Pisa, 10 ld neds Che fe parer lo buon Marzuato forte. piquefto V idi Conte Orso; et l'anima divisa 10; buon Dal corpo suo per astro et per inueggia, the gran Come dicea, non per colpa commisa: it nedit





### P'RG. E t hora in te non stanno sen Za guerra Li uiui tuoi; et lun laltro si rode Di quei, ch' un muro et una fossa serra. c era misera intorno da le prode Le tue marine; et poi ti quarda in seno, s'alcuna parte in te di pace gode. c he ual, perche ti racconciasse'l freno Iustiniano; se la sella è nota? sanz' esso fora la uergogna meno. A hi gente; che doureste esser deuota, Et lasciar seder Cesare in la sella; et tayas Se ben intendi ao, che Dio ti nota. Guarda, com' esta fiera e' fatta fella, Per non esser corretta da gli sproni, Poi che ponesti mano a la predella. O Alberto Tedesco; ch' abbandoni ndo Costei ch' è fatta indomita et seluaggia, Et dourest' inforcar li suoi arcioni; indo: G iusto gudicio da le stelle caggia Soura'l tu sanque; et sia muouo, et aperto विवश्ये; Tal, che'l tu successor temen Za n'haggia: mit c'hauete tu e'l tu padre sofferto tha, ello Per cupidigia di costà distretti Che'l giardin de l'omperio sia diserto. Tacady4 V ien a ueder Montecchi, et Cappelletti; Monaldi, et Philippeschi huom senza cura; Color qua tristi, et costor con sospetti. V ien crudel, uieni; et uedi la presura De tuoi gentili; et cura lor magagne; Et uedra Santafior, com' è sicura.



# PVRG. y erso di te; che fai tanto sottili Prouedimenti; ch'a mezzo nouembre Non gunge quel, che tu d'ottobre fili. Quante uolte del tempo; che rimembre Legge, moneta, et officio, et costume; Hai tu mutato et rinouato membre? E t se ben ti ricorda et uedi lume; vedrai te simigliante a quella'nferma; Che non puo trouar posa in su le piume; M a con dar uolta su dolore scherma. P osaa che l'accoglien Te honeste et liete henta Fur iterate tre et quattro uolte; cene. Sordel si trasse, et disse; uoi chi siete? P rima ch'a questo monte fosser uolte L'anime degne di salir a Dio; toaa: Fur l'ossa mie per Ottauian sepolte. nenta. rdi ad, I son virgilio; et per null' altro rio Lo del perde', che per non hauer fe: l'aro: e la bom. Cosi rispose allhora il duca mio. Qual' è colui; che cosa innanzi se Subita uede, ond' ei si marauiglia; Che crede, et no diændo, ella è, non è; I al parue quegli: et poi chino le ciglia; Et humilmente ritorno uer lui; Et abbraciollo, oue'l nutrir s'appiglia. O gloria de Latin, disse; per cui Mostro cio, che potea la lingua nostra; O pregio eterno del loco, ond' i fui,





### PVRG. N on hauea pur natura iui dipinto; 10 41 Ma di suavita di mille odori andi Vi facea un incognito indistinto. ine po s alue regina in sul uerde, e'n su fiori WHIT TO Quindi seder cantando anime uidi; ni wale Che per la nalle non paren di fuori in dopo P rima che'l poco sol homai s'annidi; populati Comincio'l Mantouan che a hauea uolti; indana Tra color non uogliate, ch' i ui quidi. wf pu D i questo balzo meglio gliatti e' uolti Conoscerete uoi di tutti quanti; m,et F un Son Che ne la lama qui tra essi accolti. c olui; che piu sied' alto, et fa sembianti CHIL TI D'hauer negletto cio, che far douea, STUTE D vi, che la Et che non moue boat a glialtrui anti; R idolfo imperador fu; che potea 10 ras luto Sanar le piaghe, c'hanno Italia morta. 1 mm, ch Si che tardi per altro si ricrea. w Pugli L'altro; che nella uista lui conforta; lidel fer Resse la terra, done lacqua nasce; hap bin mie di Che monta in Albia, et Albia in mar ne porta: O ttachero hebbe nome; et ne le fasce ell re di Fu meglio assai, che vincistao su figlio to la folo Barbuto; cui luxuria et otio pasce. the han E t quel nasetto; che stretto a consiglio Line pin Par con colui, c'ha si benigno aspetto; wando Mori fuggendo, et iffiorando il giglio: G uardate la , come si batte il petto. Laltro uedete, c'ha fatto a la quancia De la sua palma sospirando letto.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15



### PVRG. Et egli a me; le quattro chiare stelle, Che uedeui staman, son di la basse; Et queste son salite ou' eran quelle. nolfe, ado; a nolfe; c om' i parlaua, et Sordello a se'l trasse Diændo, uedi la il nostr' auersaro; Et drizzo'l dito, perche la quatasse. grado, D a quella parte, onde non ha riparo La piciola nallea, er' una biscaa, li e gud Forse qual diede ad Eua il abo amaro. e onde, I ra l'herba e' fior uenia la mala striscia e chiami Volgendo adhor adhor la testa, e'l dosso ide. Leaando; come bestia, che si liscia. m ami, I nol uidi; et pero dicer nol posso; bende, Come mosser gli astor celestiali: אסר שנה Ma uidi ben et luno et laltro mosso. s entendo fender l'aere a le uerdi ali Fuggio'l serpente; et gli angeli dier uolta duy4; Suso a le poste rinolando iguali. data 14 L'ombra; che s'era a Giudice raccolta, Quando chiamo; per tutto quello assalto pa; allura Punto non fu da me guardare sciolta. S e la lucerna che ti mena in alto. Troui nel tu arbitrio tanta cera. 0; Quant' è mestier insin al sommo smalto; npa. r al aeli C omincio ella; se nouella uera Di Valdimagra, o di parte uicina Sai; dill' a me; che qua grande la era. C hiamato fui Currado Malaspina. larde? Non son l'antico; ma di lui discesi: A miei portai l'amor, che qui raffina. ayde,

### PVRG. (Hand o dissi lui , per li uostri paesi Giamai non fui:ma doue si dimora Vinto LAME Per tutta Europa, ch'ei non sian palesi? relhora L a fama; che la uostra casa honora; Grida i signori, et grida la contrada; Larons Si che ne sa, chi non ui fu anchora. Fors d E ti ui giuro; s'io di sopra uada; It the La Che uostra gente honrata non si sfregia Pin da l Del pregio de la bonta et de la spada. A le fue v so et natura si la privilegia; 1 60100 Che perche'l capo reo lo mondo torca, ा वव्या Sola na dritta; e'l mal camin dispregia. (m lale E t egli; hor ua: che'l sol non si ricorca Heler mi Sette uolte nel letto, che'l montone Abandon Con tutti quattro i pie cuopre, et inforca; Quando C he cotesta cortese opinione to me per Ti fia chiauata in mezzo de la testa PAT QUE \$ disdegna Con maggior chioui, che d'altrui sermone; S e corso di giudicio non s'arresta. umi pari Toribil ( it me rat L a concubina di Titon antico A payence Gia s'imbiancana al balzo d'oriente itono Fuor de le braccia del su dolce amico: the comm D i gemme la sua fronte era lucente S dittin Poste'n figura del fredd' animale; Gliocchi Che con la coda percuote la gente: Et non ( E t la notte de passi, con che sale, mando la Fatti hauea due nel luogo, ou' erauamo; Trafico E'l ter to gia chinana' ngiuso l'ale: La onde

## PVRG. Quand' io, che meco hauea di quel d'Adamo, vinto dal sonno in su l'herba inchinai La'ue gia tutt' e anque sedauamo. N e l'hora; che comincia i tristi lai La rondinella press' a la mattina Fors' a memoria de suoi primi quai; E t che la mente nostra peregrina regia Piu da la carne, et men da i pensier presa A le sue uisson quasi è diuina; I n sogno m parea ueder sospesa rd, Vn' aquila nel ciel con penne d'oro regidi Con l'ale aperte, et a calare intesa: E t esser mi parea la; doue foro ra Abandonati i suoi da Ganimede, inford; Quando fu ratto al sommo concistoro. F ra me pensaua; forse questa fiede Pur qui per uso; et forse d'altro loco fermont; Disdegna di portarne suso in piede. P oi mi parea che piu rotata un poco Terribil, come folgor, discendesse; Et me rapisse suso insin al foco. I ui pareua ch'ella et io ardesse; Et si lo'nændio imaginato cosse, nte Che conuenne chel sonno si rompesse. N on altrimenti Achille si riscosse Gliocchi suegliati riuolgendo in giro, Et non sapendo la doue si fosse; Quando la madre da Chiron a Schiro Trafugo lui dormendo in le sue bracia, anno La onde poi gli Greci il dipartiro;



## PVRG. L'ettor tu uedi ben com' io innal?o La mia materia; et pero con piu arte niacia. Non ti marauigliar s'i la rincal?o. N oi a appressammo; et erauam in parte; Che cola, doue mi parea un rotto, Pur com'un fesso, che muro di parte; v idi una porta et tre gradi di sotto unto: Per gire ad essa di color dinersi, ore. Et un portier, ch' ancor non face a motto. E t come l'occhio piu et piu u'apersi; : מודים vidi'l seder sopral grado soprano Tal ne la facia, ch'i non lo soffersi: E t una spada nuda haueua in mano; 144 Che riflettea i raggi si uer noi. Ch' i dirizzana spesso'l niso in nano. D itel costina; che nolete noi? a4: Comincio egli a dire: ou' è la scorta? Guardate, che'l uenir su non ui noi. D onna del ciel di queste cose accorta, Rispose'l mi maestro a lui, pur dian li Ne disse; andate la ; quiui e' la porta. E t ella i passi uostri in bene auanzi, Riamincio'l cortese portinaio: berta; Venute dunque a nostri gradi innanzi. 70. L a ne uenimmo: et lo saglion primaio Bianco marmo era si pulito et terso; Ch' i mi specchiai in esso, qual i paio. E ra'l secondo tinto piu, che perso, D'una petrina runida et arsicia Crepata per lo lungo et per trauerso.

### PVRG. L o ter to, che di sopra s'ammasiccia, Porfido mi parea si fiammeggiante; che di fi Come sanque che fuor di uena spiccia. s opra questo teneu' ambo le piante L'angel di Dio sedendo in su la soglia; the di ma Che mi sembiana pietra di diamante. P er li tre gradi su di buona uoglia M THE GIO Mi trasse'l duca mo dicendo, chiedi inped; a Metello; do Humilemente che'l serrame scioglia. ni rissolle D iuoto mi gittai a i santi piedi: Misericordia chiesi che m'aprisse; Ht Dewn Ma pria nel petto tre fiate mi diedi. TOT TO THE s ette. P. ne la fronte mi descrisse a myani a Col punton de la spada; et fa che laui, Contina Quando se dentro, queste piaghe disse. Hand a C enere, o terra, che seca si caui. in fi, bor 1 D'un color fora col su uestimento: Et di sotto da quel trasse due chiaui. L un' era doro et laltr' era d'argento: themmo d Pria con la bianca, et poscia con la gialla in mal Fece a la porta si ch'i fui contento. inche fa p Quandunque luna d'este chiavi falla, mondo La Che non si uoloa dritta per la toppa; dibane Diss' egli a noi; non s'apre questa calla. that for a P iu cara è luna; ma laltra unol troppa aldvam D'arte et d'ingegno auanti che disserri; the fi mou Perch' ella è quella, che'l nodo disgroppa. S. ome Cor D a Pier le tengo: et dissemi, chi erri y omie An i ad aprir, ch'a tenerla serrata; Command' Pur che la gente a piedi mi s'atterri. hat quinc

# PVRG. P oi pinse l'uscio a la porta sacrata Diændo, intrate: ma facciou' accorti; Che di fuor torna, ch'indietro si quata. E t quando sur ne cardini distorti Li spigoli di quella regge sacra, lid; Che di metallo son sonanti et forti; N on ruggio si ,ne si mostro si acra Tarpea; come tolto le fu'l buono Metello; donde poi rimase macra. I mi riuolsi attento al primo tuono; Et te Deum laudamus, mi parea v dir in uoce mista al dolce suono. I al imagin apunto mi rendea Cio, ch'i udia; qual prender si suole, laui, Quand' a cantar con organi si stea: C'hor si, hor no s'intendon le parole. ·X. P oi fummo dentr' al soglio de la porta; Che'l mal amor de lanime disusa, Perche fa parer dritta la via torta; s onando la senti esser richiusa: Et s'i hauesse gliocchi uolti ad essa; Qual fora stata al fallo degna scusa? N oi salauam per una pietra fessa, Che si moueua duna et daltra parte; Si come l'onda, che fugge, et s'appressa. Qui si convien usar un poco d'arte. Comincio'l duca mio, in accostarsi Hor quinci hor quindi al lato, che si parte.





### PVRG. inchi t Quiu' era historiata l'alta gloria in wede Del Roman prince, lo cui gran ualore Mosse Gregorio a la sua gran uittoria: 11 110 pe E t dico di Traiano imperadore: Di buon Et una uedouella gli era'l freno Di lagrime atteggiata et di dolore. Lotte Da D intorn' a lui parea calcato et pieno is attende resta la Di canalieri; et l'aguglie ne l'oro Souresso in uista al uento si mouieno. pline la g L a mserella infra tutti costoro 1880.41 Parea dicer; Signor fammi uendetta WAT HET Di mi figlio ch'e morto, ond'i m'accoro. Bronfo c E t egli a lei risponder; hor aspetta ात्य व १११८ Tanto, ch'i torni: et ella; Signor mio; li lor torn Come persona, in cui dolor s'affretta; liche mie S e tu non torni?et ei; chi fia, dou' io, perde f aluifo qu La ti fara: et ella; l'altrui bene A te che fia, se'l tuo metti in oblio? o nd' elli; hor ti conforta: che conuene iperbi Ch Ch'i solua il mi douer anti ch'i moua: indela Giustita uole, et pieta mi ritene. film? he C olui; che mai non uide cosa noua; all actors Produsse esto uisibile parlare la a for Nouello a noi, perche qui non si troua. the wold M entr' io mi dilettana di guardare the Cani L'imagini di tante humilitadi, la fiete a Et per lo fabro lor a ueder care; i ome w E αο di qua; ma fanno i passi radi; me per Mormoraua'l pocta, molte genti: let men Questi ne'nuieranno a gli alti gradi. Il Hede



### PVRG. met with L a qual fa del non uer uera rancura gid 11011 Nascer, a chi la uede cosi fatti; ls per Vid'io color, quando posi ben cura. hafe e v er' è che piu et meno eran contratti, Quell on Secondo c'hauean piu et meno a dosso: imil a 9 Et qual piu patientia hauea ne gliatti. harment P iangendo parea diær piu non posso. is laffe for ·XI. Mando 14 la fer O Padre nostro; che ne cieli stai Di qua, ch Non circonscritto, ma per piu amore, Ch'a primi effetti di la su tu hai; Diquet c nfi dee lo L audato sia'l tu nome, e'l tu nalore Da ogni creatura; com' è degno the porte issan' usa Di render gratie al tu dolce napore. of Graft V egna uer noi la pace del tu regno: Che noi ad essa non potem da noi; 油后, S'ella non vien; con tutto nostro'ngegno. the feamo C ome del su voler gliangeli tuoi but da Fan sacrificio a te cantando Osanna; M bill Cosi facciano gli huomini de suoi. Hel me'n D a hoggi a noi la cotidiana manna; rqueft, San Za laqual per quest' aspro diserto 11 L4 CETT A retro na, chi piu di gir s'affanna. TI Mountai E t come noi lo mal, c'hauem sofferto, llay paro Perdoniamo a ciascun; et tu perdona Che dett' Benigno; et non quardare al nostro merto. Non far 1 N ostra uiru, che di leggier s'addona, 16 h detto Non spermentar con l'antico auersaro; Con noi Ma libera da lui, che si la sprona. Politile

### PVRG. Quest' ultima preghiera Signor caro Gia non si fa per noi; che non bisogna; Ma per color che dietr' a noi restaro. atti, c osi a se et noi buona ramogna dosso: Quell' ombre orando andauan sottol pondo Simil a quel, che tal uolta si sogna, gliatti oso. D isparmente angosciate tutte a tondo, Et lasse su per la prima cornice Purgando le caligini del mondo. s e di la sempre ben per noi si dice; Di qua, che dir et far per lor si puote Da quei c'hann' al uoler buona radice. B en si dee lor atar lauar le nuote. Che portar quinci; si che mondi et lieui Possan' uscir a le stellate rote. 1076. D eh se grustitia et pieta ui disgreui 10: Tosto si, che possiate muouer l'ala, 101; Che secondo'l disso uostro ui leui; M ostrate da qual mano inuer la scala Si ua piu corto; et se c'è piu d'un uarco, nna; Quel ne'nsegnate, che men erto cala: c he questi che uien meco, per lo'ncarco De la carne d'Adamo, onde si ueste, erto Al montar su contra sua noglia è para. 1714. L e lor parole; che rendero a queste, Che dett' hauea colui, cu io sequina; tona Non fur da cui uenisser manifeste: M a fu detto; a man destra per la riua Con noi wenite; et trouerete'l passo 170; Possibile a salir persona uiua. iii







### PVRG. Quest' opera gli tolse quei confini. rba putta. perba; D i pari; come buoi, che uanno a giogo; plora, M'andaua io con quest' anima carca. rba. Fin che'l sofferse il dolæ pedagogo: M a quando disse; lascia lui, et uarca; m'appia che qui è buon co la uela et co remi. he horas Quantunque puo ciascun, pinger sua barca; D ritto, si com'andar unolsi, rifemi Mani; Con la persona; auegna ch'e pensieri Mi rimanesser et chinati et sæmi. 7474. I m' era mosso; et seguia uolontieri nde, Del mi maestro i passi; et amendue 06. Gia mostrauam, com' erauam leggieri; de, Quando mi disse; uolgi gliocchi in giue: Buon ti sara per alleggiar la via wita; Veder lo letto de le piante tue. a scende, c ome perche di lor memoria sia, Sour'a sepolti le tombe terragne Portan segnato quel, ch' egli era pria; o nde li molte uolte se ne piagne Per la puntura de la rimembranza. che solo a pij da de le calcagne; s i uid'io li, ma di miglior sembian Za Secondo l'artificio, figurato, carlo, Quanto per uia di fuor dal monte auan Za. iena. v edea colui; che fu nobil creato ·lo: Piu d'altra creatura; qui dal cielo man Folgoreggiando sænder da un lato. lo:

### PVRG. V edena Briareo fitto dal telo brana; c Celestiale star da laltra parte Graue a la terra per lo mortal gelo. 11 ancho V edea Timbreo, uedea Pallade, et Marte 1014 TYO Arman anchor intorn' al padre loro ollion a Mirar le membra de Gizanti sparte. with and V edea Nembrot a pie del gran lauoro ul di pen Quasi smarrito, et riquardar le genti. (he ritrah Che'n Sennaar con lui superbi foro. liter farts O Niobe con che occhi dolenti to Li mort vedeu' io te segnata in su la strada in wide n Tra sette et sette tuoi figliuoli spenti. (Hant 10 O saul come'n su la propria spada 1 Superbite Quiui pareui morto in Gelboe; iglinoli d' Che poi non senti pioggia, ne rugiada. iche wegge o folle Aragna si uedea io te 104 914 1 Gia mezza aragna trista in su gli stracci t del came Dell' opera, che mal per te si fe. the non to O Roboan gia non par che minaci: व्यव किया Quiui è il tu segno: ma pien di spauento LINGHA, CO Nel port' un carro, prima ch'altri'l caci. ine pen M ostrau' anchor lo duro pauimento; hold wa Com' Almeon a sua madre fe caro THETHET H Parer lo suenturato adornamento. dal fermion M ostrana; come i figli si gittaro Soura Sennacherib dentro dal tempio; Tellerentia Achei dil Et come morto lui quiui'l lasciaro. Imfa che Mostrana la ruina e'l crudo sæmpio; no ben de Che se Tamiri, quando disse a Ciro, er di no Sangue sitisti, et io di sangue t'empio. hatered n



### PVRG. A noi uenia la creatura bella Wi; Mae Bianco uestita, et ne la facia, quale iolata s t Par tremolando matutina stella. in me fat L e bracia aperse; et indi aperse l'ale: hole; qua Disse; uenite: qui son presso i gradi; Lichor 120 Et ageuolemente homai si sale. wanno, a A quest' annuntio uegnon molto radi: in li tuo pi O gente humana per uolar su nata the mon pa Perche a poco uento cosi cadi? ufia dilei M enoci oue la rocia era tagliata: In fec 10 Quiui mi batte l'ale per la fronte; 13 main Poi mi promise sicura l'andata. mon ch'e o C ome a man destra per salire al monte, the la mai Oue siede la chiesa, che soggioga iend; et t La ben quidata sopra Rubaconte, h non fi p S i rompe del montar l'ardita foça m le dita Per le scalee, che si fero ad etade, mai pur ch'era sicuro'l quaderno et la doga; nel de le C osi s'allenta la ripa, che cade ugurdan Quiui ben ratta da laltro girone: Ma quinci et quindi l'alta pietra rade. N oi nolgend' in le nostre persone distano Beati puperes spiritu, uoci It leand Cantaron si che nol diria sermone. I monte, ch A hi quanto son diverse quelle foci roll und c Da'l Infernali: che quiui per canti "Morro" L s'entra, et la giu per lamenti feroci. mon che l G ia montanam su per li scaglion santi; ind non Et esser mi parea troppo piu leue, la filar Che per lo pian non m parea d'auanti: (al livido

# PVRG. o nd'i; Maestro di qual cosa greue Leuata s'è da me; che nulla quasi Per me fatica andando si riceue? ale: R ispose; quando · I · P · che son rimasi Anchor nel volto tuo presso che stinti, Saranno, come lun, del tutto rasi; F ien li tuo pie dal buon uoler si uinti; Che non pur non fatica sentiranno, Ma fia diletto lor effer su pinti. A llhor fec' io; come color che uanno Con cosa in capo non da lor saputa. Senon ch'e cenni altrui suspiciar fanno: P erche la mano ad accertar s'aiuta; Et æræ; et troua; et quell' officio adempie, Che non si puo fornir per la ueduta: Et con le dita de la dextra scempie Trouai pur sei le lettere; che'nase Quel de le chiaui a me soura le tempie: A che quardando il mi duca sorrise. XIII. a rade. N oi erauamo al sommo de la scala; Oue secondamente si rise qui Lo monte, che salendo altrui dismala: I ui cosi una cornice lega Dintorno'l poggio, come la primaia; Senon che l'arco su piu tosto piega. O mbra non glie, ne segno, che si paia: Par si la ripa; et par si la uia schietta Col liuido color de la petraia.













### PVRG. pino o I nfin la'ue si rende per ristoro Di quel chel ciel de la marina asciuga, 10 Ato ond' hanno i fium do che ua con loro, 14 ann v irtu cosi per nimica si suga what wi Da tutti, come biscia, per suentura malche Del luogo o per mal uso che gli fruga: sidio Las o nd' hanno si mutata lor natura de Hdir Gli habitator de la misera nalle; ichebbe l Che par che Ciræ gli hauesse in pastura. i dell un I ra brutti porci piu degni di galle, Moglio Che d'altro cibo fatto in human ufo, tranda Dirizza prima il su pouero calle. B ottoli troua poi uenendo giuso te la foirte Ringhiosi piu, che non chiede lor possa; unnoo; tu Et a lor disdegnosa torce'l muso. mate a V assi aggendo; et quant' ella piu'ngrossa. Withe Dio I fed gra Tanto più trona di can farsi lupi La maladetta et suenturata fossa. n Jappi ch D isæsa poi per piu pelaghi cupi aque mi Troua le uolpi si piene di froda; le nedut Che non temono ingegno, che l'oaupi. n m hater N e lascero di dir perch' altri m'oda: is femen? Et buon sara costui; s'ancor s'ammenta nt hum Di ao, che uero spirto mi disnoda. se mefte I ueggio tuo nipote; che diuenta 18 Rimier Cacator di quei lupi in su la riua uala d Del fiero fiume; et tutti gli somenta. a se red v ende la carne loro essendo uina: m pur lo Poscia gli ancide, come antica belua: il Po el Molti di uita, et se di pregio prina. then rich



















#### PVRG. of fuer I ti seguitero, quanto mi lece, Rispose; et se ueder summo non lascia, monde L'udir ci terra giunti in quella uece. ine was A llhora incomiciai; con quella fascia, IN Fis a Che la morte dissolue, men' uo suso; welle for Et uenni qui per l'infernal ambascia: E t se Dio m'ha in sua gratia richiuso Tanto, che uol ch'i ueggia la sua corte क्षा वार in ben lei Per modo tutto fuor del modern' uso; N on mi celar chi fosti anzi la morte; E01140 Ma dilmi: et dimmi s'i uo ben al narco: in dia to Et tue parole sian le nostre scorte. muse. L ombardo fui; et fu chiamato Marco: here Hol Del mondo seppi; et quel ualor amai, lle from Alqual ha hor ciascun diste so l'arco: I lime tu P er montar su dirittamente uai: Wigner for Cost rispose; et soggimse; i ti prego, heri fogg Che per me preghi, quando su sarai. A NEWS TO E t io a lui; per fede mi ti lego · 1/2 mon Di far cio che mi chiedi; ma io scoppio IM e la Dentr' a un dubbio, s'i non me ne spiego. int ne P' rim' era sæmpio; et hor è fatto doppio 10 mano Ne la sententia tua; che mi fa certo mu che Qui et altroue quello, ou' io l'accoppio. 11 plano L o mondo è ben cosi tutto diserto · ma fem D'ogni uirtute, come tu mi sone, two che Et di malitia gravido et coverto: donner -M a prego che m'additi la cagione pool be Si; ch'i la uegoa, et ch'i la mostri altrui: Will 5 an che nel ciel uno, et un qua giu la pone.











#### PVRG. the ch & s entimi presso quasi un muouer d'ala, one feat Et uentarmi nel volto, et dir beati fr 11011 Pacifici, che son sanz' ira mala. orand a G ia eran sopra noi tanto leuati ) on me Gliultim raggi, che la notte seque; intral fo Che le stelle apparinan da piu lati. in omp o uirtu ma perche si ti dileque, mor Jem Fra me stesso dicea; che mi sentina ologni o La possa de le gambe posta in tregue. therche N oi erauam, doue piu non saliua um del La scala su; et eranamo affissi, Pur come naue, ch'a la piaggia arriva: idadio p inche nte E t io attes' un poco, s'io udissi Alcuna cosa nel nouo girone: Poi mi uols' al maestro mio, et disi; uguello D olæ mi Padre di qual offensione h: fe dini Si purga qui nel giro, doue semo: il mal. s'e pie si stanno, non stea tuo sermone. INT NA C E t egli a me; l'amor del bene scemo di per e Di su douer qui ritta si ristora: 104 exce Qui si ribatte'l mal tardato remo. lie fid di M a perche piu aperto intendi anchora; bipoder Volgi la mente a me; et prenderai me di pe Alcun buon frutto di nostra dimora. Mt 5 att N e creator, ne creatura mai, Hichi per Comincio ei , Figliuol fu sanz' amore the fife O natural, o d'animo; et tu'l sai. EL COM L o natural fu sempre senz' errore: the trife Ma laltro puot' errar per mal obbietto, i piange O per troppo, o per pow di nigore. THE DITTE



#### PVRG. c iascun confusamente un ben apprende, wo ntel Nel qual si queti l'animo, et disira: oror a Perche di gugner lui ciascun contende. somo; ch s e lento amor in lui ueder ui tira dogma O a lui acquistar; questa cornice ih che Dopo quisto penter ue ne martira. h appre A ltro ben è, che non fa lhuom felice: not int Non è felicita; non è la bona be l'an Essentia d'ogni ben frutto et radice: L'amor; ch'ad esso troppo s'abandona; Etimolto yel preg Di soura noi si piange per tre cerchi: Ma come tripartito si ragiona; he per pi ione'l fo I acciolo, accio che tu per te ne cerchi. iola fua XVIII. u, dowe p .P ost' hauea fine al su ragionamento Chino L'alto dottor; et attento quardana he moto Ne la mia uista, s'i parea contento: is the la E t io, cui nuoua sete anchor frugaua; it phote Di fuor taceua, et dentro dicea, forse THUM Lo troppo dimandar, ch'io fo, li graua. wown di . M a quel padre uerace; che s'accorse n the for Del timido uoler, che non s'apriua; अपूर्व हिंदि Parlando di parlar ardir mi porse. inono a o nd'i; Maestro il mi neder s'anina the parol Si nel tu lume; ch'i discerno chiaro, Upofi Lui Quanto la tua ragion porti o descriua. uao m P ero ti prego dolæ Padre atro, Midmor che mi dimostri amor; a cui riduci H Canim Ogni ben operar, e'l su contraro 1 dritto









## PVRG. E t quella; che l'affanno non sofferse Fin a la fine col figlio d'Anchise; nesso; se stessa a uita sanza gloria offerse. buggo) P oi quando fur da noi tanto divise Illud: Quell' ombre, che ueder piu non potersi; Nuouo pensier dentro da me si mise; D el qual piu altri nacquero et diuersi: Et tanto duno in altro uaneggiai; ict. che gliocchi per uaghezza rimpersi; breni; E'l pensamento in sogno trasmutai. 0114; N ellhora, che non puo'l calor diurno Intepidar piu il freddo de la luna Vinto da terra, o talhor da Saturno; Quando i Geomanti lor maggior fortuna Veggiono in oriente innanz' a l'alba Surger per uia che poco le sta bruna; Mi uenne in sogno una femina balba nacque Con gliocchi guera, et soura' pie distorta; con le man monche, et di colore scialba. I la miraua: et come'l sol conforta Le fredde membra, che la notte aggrana; Cosi lo squardo mio le facea scorta L a lingua; et poscia tutta la drizzana In poco d'hora; et lo smarrito uolto, Com' amor unol, así lo alorana. P oi ch'ell' hauea'l parlar cosi disciolto; Cominciau' a cantar si che con pena Da lei haure mio intento riuolto. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

#### PVRG. fele pe I o son, cantaua, i son dolce Serena, Ch'e marinari in mezzo'l mar dismago; Tanto son di piacer a sentir piena. (haur a khai, c I trassi vlisse del su camin uago Al canto mio: et qual meco s'ausa; Manda Rado sen' parte; si tutto l'appago. no ame A nchor non era sua boat richiusa; in; on t Quand' una donna parue santa et presta inella n Lunghesso me, per far colei confusa. ichi no O Virgilio Virgilio chi e questa, 44,44 'a fold Fieramente dicea: et ei ueniua Con gliocchi fitti pur in quella honesta: wh; a L altra prendeua; et dinanzi l'apriua ht; et b Fendendo i drappi; et mostrauami'l uentre: lucchi Y Quel mi sueglio col puzzo, che n'uscina. intege ett I nolsi gliocchi: e'l buon virgilio, al men tre kil fall voci t'ho messe, dicea: surgi, et uieni: in fi so Trouiam l'aperto, per lo qual tu entre. o lo dif 5 u mi leuai: et tutt' eran gia pieni im fec Dellalto di i giron del sacro monte; atoma Et andauam col sol nuouo a le reni. indai'r 5 equendo lui portana la mia fronte; 1 10 ne Come colui, che l'ha di pensier carca, id gent Che fa di se un mezz'arco di ponte; Guando Quand' i udi ; uenite ; qui si uarca ; best pa Parlare in modo soaue et benigno; oth dir Qual non si sente in questa mortal marca. the lab c on l'ale aperte, che paren di cigno, 随曲 Volsec'in su colui che si parlonne, Hand a Tra due pareti del duro macigno. DTIZZa



#### PVRG. s' e uoi uenite dal giacer sicuri, ill, che Et nolete tronar la via piu tosto; he ben Le uostre dextre sian sempre di furi: enche c osi prego'l poeta; et si risposto 114 94 Poco dinanz' a noi ne fu: perch'io DA D 20 Nel parlar auisai laltro nascosto: Ent. COT E t uolsi gliocchi a gliocchi al signor mio: id, ch' a Ond' elli m'assenti con lieto cenno. II PHTS Cio che chiedea la uista del disio. BHILL P oi ch'i pote di me far a mio senno; ome L Trassimi sopra quella creatura; is alto Le cui parole pria notar mi fenno; ON COM Dicendo; Spirto; in cui pianger matura B 414 Quel, san Za'l quale a Dio tornar non possi; Lonofty Sosta un poco per me tua maggior cura. coli grad c hi fosti, et per che uolti hauete i dossi i piedi el Al su, mi di ; et se unoi ch'i t'im petri i quant Cosa di la ond' io uiuendo mossi. lasto for E t egli a me; perche i nostri diretri Mera Riuoloa'l cielo a se, saprai: ma prima 14 com Scias, quod ego sum successor Petri. la afa I ntra Siestri et Chiaueri s'adima M dgi Vna fiumana bella; et del su nome toal Lo titol del mi sangue fa sua cima. Mis on V n mese et poco piu proua' io come male resa'l gran manto, a chi del fango'l quarda: diffofe Che men mi semblan tutte laltre some. Ito et L a mia conversion ame su tarda: imai c Ma come fatto sui Roman pastore; Che di Cosi sapersi la uita bugiarda. ben pu



#### PVRG. V atten' homai: non uo, che piu t'arrest: che la tua stantia mi pianger disagia; Col qual maturo cio che tu dicesti. N epote ho io di la, c'ha nome Alagia, intill Buona da se, pur che la nostra casa is persen Non facia lei per exemplo maluaça: in the state E t questa sola m'è di la rimasa. to parol IIII ty XX. wello C ontra miglior uoler uoler mal pugna: porlau Onde contral piacer mo per piacerli the N Trassi dell'acqua non satia la spugna. indur Mossimi; e'l duca mo si mosse per li in, che Luoghi spediti pur lungo la rocaia; mik chi Come si ua per muro stretto a merli: queste d c he la gente; che fonde a gocia a gocia Per gliocchi'l mal, che tutto'l mondo oaupa; מודונו Da laltra parte in fuor troppo s'approcia. wella p M aledetta sie tu antica Lupa; With a Che piu che tutte laltre bestie hai preda atteno Per la tua fame sanza fine cupa. in th O ciel; nel cui girar par che si creda Indice | Le condition de qua giu trasmutarsi; Els ter Quando uerra, per cui questa disceda? IN DHO N oi andauam co i passi lenti et scarsi; Dodge Et io attento a l'ombre, ch'i sentia Pietosamente piangere et lagnarsi: 10 PT C E t per uentura udi, dolæ Maria. Dinanz' a noi chiamar cosi nel pianto; Unato 1 Come fa donna che'n partorir sia. THE IT CHI









# PVRG. p oi ripigliammo nostro camin santo Guardando l'ombre, che giacen per terra गावः Tornate gia in su l'usato pianto. N ulla ignorantia mai cotanta guerra Mi fe disideroso di sapere; Se la memoria mia in cio non erra; Quanta pare mi allhor pensando hauere: Ne per la fretta dimandare er' oso; Ne per me li potea cosa uedere: c osi m'andaua timido et pensoso. reso L a sete natural; che mai non satia, Senon con l'acqua, onde la feminetta ada Samaritana dimando la gratia; me fo; M i tranagliana; et pungemi la fretta Per la'mpaciata via retr' al mi duca; un gelo; Et condolemi a la giusta uendetta: orte nali E t eao; si come ne scriue Luca, Che Christo apparue a due ch'erano'n uia, Gia surto suor de la sepulchral buca; C i apparue un' ombra: et dietr' a noi uenia Da pie quardando la turba, che quace: Ne ci addemmo di lei, si parlo pria D iændo; Frati miei Dio ui dea paæ Noi a uolgemmo subito; et Virgilio Rende lui'l cenno, ch'a cio si conface: P oi comnao; nel beato conalio Ti ponga in pace la uerace corte; Che me rilega nel eterno exilio.













#### PVRG. s e cosi è; quai lumi, o quai candele Ti stenebraron si; che tu drizzasti it quest Posaa diretro al pesator le uele? cour n E t egli a lui; tu prima m'inuiasti 1 dunque Verso Parnaso a ber ne le sue grotte; che m a Et prima appresso Dio m'alluminast. Montte ch F acesti; come quei che ua di notte; mmi, dos Che porta il lume dietro, et se non gioua; calio, Pl Ma dopo se fa le persone dotte: mmm, le Quando dicesti, secol si rinoua; hro, et P Torna quistia, et primo tempo humano; Et progenie sænde dal ciel noua. hele Mu P er te poeta fui, per te Christiano. Immo a Ma perche ueggi me do, ch'i dissegno; infe frate A colorare stendero la mano. ing Le may G ia era'l mondo tutto quanto pregno ripide we De la uera credenza seminata immide Per li messagn de l'eterno regno; lea; che E t la parola tua sopra tocata वि भर् Si consouaua a i noui predicanti: unione, Ond' io a uisitarli presi usata. mene V ennermi poi parendo tanto santi; the quell Che quando domitian li persequette, What fig Sen Za mi lagrimar nor fur lor pianti: ion le f E t mentre che di la per me si stette; अक्षात वा Io li souenni; et lor dritti costumi 1 7/4040 Fer dispregiar a me tutt' altre sette. Uberi da E t pria ch'i conducesse i Greci a fiumi ga le qu Di Thebe poetando, hebb' io battesmo: Ma per paura chiuso Christian fumi unizzan

# PVRG. L ungamente mostrando paganesmo: Et questa tepidezza il quarto cerchio Cercar mi fe piu che'l quarto centesmo. T u dunque; che lenato hai'l coperchio, Che m'ascondeua quanto ben io dico; Mentre che del salire hauem souerchio, D immi, dou' e Terentio nostro amico, son grows Cealio, Plauto, et Varro; se li sai: Dimmi, se son dannati, et in qual uico. c ostoro, et Persio, et io, et altri assai, Rispose'l duca mio; siam on quel Greo; Che le Muse lattar piu ch'altro mai; N el primo anghio del carcere ceco. Spesse fiate ragioniam del monte; C'ha le nutria nostre sempre seco. E uripide u'e nosco; Anacreonte, Simonide, A gathone, et altri piue Greci; che gia di lauro ornar la fronte. Quiui si ueg gion de le genti tue Antigone, Deiphile, et Argia, Et Ismene si trista come fue. v edesi quella, che mostro Langia: E'ui la figlia di Tiresia, et Theti, Et con le suore sue Deidamia. I accuanci amendue qua li poeti Di nuouo attenti a riquardare intorno Liberi dal salire et da pareti; E t gia le quatro ancelle eran del giorno Rimase a dietro; et la quint' era al temo Drizzando pur in su l'ardente corno;



### PVRG. freme M ele et locuste suron le uiuande; Che nutriro'l Battista nel diserto: Perch' egli è glorioso, et tanto grande, Quanto per l'enangelio u' è aperto. MXIII. M entre che gliocchi per la fronda uerde moni, Ficana io cosi; come far sole, Chi dietr' a l'uccellin sua uita perde; L o piu che padre mi disse; Figliuole nesse from Vienn' horamai: che'l tempo, che c'e imposto, boni. Piu utilmente compartir si vole. I uolsi'l uiso, e'l passo non men tosto in grajo; Appresso a i saui; che parlauan sie. Che l'andar mi facen di nullo costo: 772 4404. ra chislo E t ear pianger et cantar s'udie Labia mea Domine per modo for chan Tal, che diletto et doglia parturie. uso. O dolæ Padre che è quel, ch'i odo; 470: Comincia' io?et egli; ombre, che uanno Forse di lor douer soluendo'l nodo. dro: S i come i peregrin pensosi fanno Giugnendo per camin gente non nota; tere; Che si uolgon ad essa, et non ristanno; C osi diretr' a noi piu tosto mota Venendo et trapassando a ammirana. D'anime turba tacita et deuota. N e gliocchi era ciascuna oscura et caua. Pallida ne la facia, et tanto scema; Che da l'ossa la pelle s'informana. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

#### PVRG. Hond to N on credo che cosi a bucia strema ida di Herisiton si fusse fatto seco ifost luz Per digunar, quando piu n'hebbe tema गाम वा I dicea fra me ste so pensando, ecco La gente; che perde Gerusalemme. 問門其 Quando Maria nel figlio die di beco. IX mal pi P aren l'occhiaie anella sen Za gemme: of a me Chi nel uiso de gli huomini legge huomo; THE MITTHE Ben hauria quiui conosciuto l'emme. ावा व वी c hi crederebbe, che l'odor d'un pomo Heft ger Si gouernasse generando brama, o louitar Et quel d'un' acqua; non sappiendo como? men G ia era in ammirar, che si gli affama, met di 1 Per la cagion anchor non manifesta un,ch' Di lor magrezza et di lor trista squama: es dister E t eao del profondo de la testa III PAY WA Vols'a me gliocchi un' ombra; et quardo fiso; indo fi y Poi grido forte; qual gratia m'è questa? to pend M ai non l'haurei riconosciuto al uiso: Well 4 HO Ma ne la noce sua mi fu palese, ETIETIO C Cio che l'aspetto in se hauea conquiso. indo ne Questa fauilla tutta m racese Wwi; F Mia conoscentia a la cambiata labbia; EGILL THA Et rauisai la faccia di forese. ig anni D eh non contender a l'asciutta scabbia. THE FE Che mi scolora, pregana, la pelle; near pi Ne a diffetto di carne, ch'io habbia. down de M a dimmi'l uer di te; et chi son quelle netu di Du' anime, che la ti fanno scorta: Toreged Non rimaner, che tu non mi fauelle. Me temp





### PVRG. p erch'io a lui; se ti riduci a mente, Qual fost meco, et qual i teco fui; rotto. Anchor fia graue il memorar presente. piri Di quella uita mu uolse costui, petta; Che mi ua innan li laltr'hier, quando tonda 71. Vi si mostro la suora di colui: iletta E'l sol mostrai. Costui per la prosonda nai; Notte menato m'ha da ueri morti letta. Con questa uera carne che'l seconda. I ndi m'han tratto su li suoi conforti Salendo et rigirando la montagna; adi. Che drizza uoi, che'l mondo fece torti. I anto dice di farmi su compagna; dial Ch'i saro la, doue fia Beatrice: petto, Quiui conuien, che senza lui rimagna. antid; V irgilio è questi che cosi mi dice: etto Et additailo: et quest' altr' è quell' ombra; Per cui scosse dianzi ogni pendice pe il peti Lo wostro regno, che da se lo sgombra. वतार ; erte N e'l dir l'and ar ,ne l'andar lui piu lento Facea: ma ragionando andauam forte; synthatile) Si come naue pinta da buon uento. Et l'ombre; che parean cose rimorte; anna; impeli Per le fosse de gliocchi ammiratione Trahen di me di mi uiuer accorte. 1714. E t io continuando'l mi sermone ti celi: Dissi; ella sen' ua su forse piu tarda, Che non farebbe, per l'altrui cagione. ii

















Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15

#### PVRG. C osi l'aer uicin quiui si mette In quella forma, che in lui suggella inch'i gr Virtualmente l'alma, che ristette. comparte E t simigliante poi a la fiammella, Che seque'l fuoco, la'unnque si muta; Seque a lo spirto sua forma nouella. ומון יומון P ero che quindi ha poscia sua paruta; in anci E' chiamat' ombra: et quindi organa poi infe Dia Ciascun sentire insin a la ueduta. hedi Ve Quindi parliamo, et quindi ridiam noi: via ante Quindi factam le lagrime, et sospiri, munda Che per lo monte hauer sentiti puoi. ine with s econdo che aaffigon li disiri. all to mo Et glialtri affetti; l'ombra si figura: in tuttol to Et quest' è la caoion, di che tu miri. is al cur E t qua uenuto a lultima tortura All birde S'era per noi, et uolto a la man destra; Et erauam' attenti ad altra cura. Quiui la ripa fiamma infuor balestra: the che fi Et la cornice spira fiato in suso; Manda Che la reflette, et uia da lei sequestra: hena, qua o nd' ir ne conuenia dal lato schiuso Ad uno ad uno: et i teme a'l foco mani'l fo Quina, et quindi temea il ader quiso. in gra ra L o duca mio dicea; per esto loco utha in Si unol tener a gliocchi stretto'l freno; In faced or Pero ch'errar potrebbesi per poco. lar la fi S umme Deus clementiæ, nel seno Vidi molt Del grand' ardor allhor udi cantando; White La Che di nolger caler mi fe non meno. lot a par h dir; col

# PVRG. E t uidi spirti per la fiamma andando: Perch'i quardau' a i lor et a miei passi Compartendo la uista a quando a quando. A ppresso'l fine, ch'a quel hinno fassi, Gridauan alto uirum non cognosco: Indi ricominciauan l'hinno bassi. F initol' ancho gridauan, al bosco Corse Diana, et Helice cacionne, Che di Venere haue sentito il tosco. I ndi a cantar tornauan': indi donne Gridauan' et mariti, che fur cash Come uirtute et matrimonio imponne. E t questo modo credo che lor basti 74: Per tuttol tempo, che'l foco gli abruscia: Con tal cura convien et con tai paste c he la piaga da sezzo si ricuscia. destra; XXVI. M entre che si per l'orlo uno innanz' altro Ce n'andauamo, et spesso il buon maestro Eta: Diana, quarda, gioui ch'io ti scaltro; F eriami'l sole in su l'homero destro; Che qua raggiando tutto l'occidente กมโด. Mutaua in bianco aspetto di cilestro: E t io facea co l'ombra piu rouente Parer la fiamma: et pur a tanto inditio Vidi molt' ombre andando poner mente. Questa su la cagion, che diede initio Lor a parlar di me: et cominciarsi A dir; colui non par corpo fittitio.





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15





#### PVRG. P oi forse per dar luogo a lui, secondo with i d che presso hauea, disparue per lo soo; Come per acqua pesce andando al fondo. male a le ma I mi fea al mostrato innanzi un poco; Et dissi, ch'al su nome il mi desire urdand Apparecchiana gratioso loco. ISTATU CO E i comincio liberamente a dire; In wer Tan m'abbelis uotre cortois deman; Wirgilio Chi eu non puous, ne uneil a uos cobrire. III puote I eu sui Arnaut; che plor e uai cantan mut, ru Con si tost uei la spassada folor; une fo G Et uei grau sen le ior, che sper denan. in faro h A ra uns preu pera chella nalor. to per cer Che uns ghida al som de le scalina, i questa Souegna uns a temps de ma dolor: in h pott P oi s'ascose nel foco, che gli affina. th credi IN HEY LE XXVII. in le tue S i come quando i primi raggi uibra 19th hom La, doue'l su fattor il sanoue sparse, lant in Cadendo Hibero sotto l'alta libra ווו סעד En l'onde in Gange di nuouo riarse; 1000 mi Si stana il sol; onde'l giorno s'en gina; iroato m Quando langel di Dio lieto ci apparse. MBeaty F uor de la fiamma stana in su la rina; 8 4 1101 Et cantaua; beati mundo corde, mamo in In noce assai pin che la nostra nina: Thor chi P oscia; piu non si ua, se pria non morde Il d mo Anime sante il foco: intrate in esso; Mikolfi Et al cantur di la non siate sorde. the me L













## PVRG. I u mi fai rimembrar doue et qual era Proserpina nel tempo; che perdette La madre lei, et ella primauera. c ome si volge co le piante strette A terra et intra se donna, che balli, Et piede innan li piede a pena mette; v olses' in su uermigli et in su gialli l'onde Fioretti uerso me non altrimenti, usao. Che uergine, che gliocchi honesti aualli: monde. E t fece i preghi miei esser contenti Louna Si appressando se; chel dolæ suono onde; Veniua a me co suoi intendimenti. I ofto che fu la, doue l'herbe sono Bagnate gra da l'onde del bel fiume; Luns. Di leuar gliocchi suoi mi fece dono. N on credo che splendesse tanto lume Sotto le ciglia a Venere trafitta Dal figlio fuor di tutto suo costume. 141! E lla ridea da laltra rina dritta 3440 Trahendo piu color con le sue mani, Che l'alta terra sen Za seme gitta. are; I re passi ci facea'l fiume lontani. Ma Hellesponto, la'ue passo Xerse Anchora freno a tutti orgogli humani. P iu odio la Leandro non sofferse Per mareggiar intra Sesto et Abido; Che quel da me perch' allhor non s'aperse. V oi siete muoui: et forse perch' io rido, Comincio ella, in questo luogo eletto A l'humana natura per su nido,





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15

#### PVRG. perche's Quelli; ch'anticamente poetaro 3 quel di L'eta dell'oro et su stato felice; Fors' in Parnaso esto loco sognaro. ulmi pe Qui su innocente l'humana radice: ms melo Qui primauera sempre, et ogni frutto 19 Lacy Li Nettare è questo, di che ciascun dice. it ripre ila, done I mi riuols' a dietr'allhora tutto A mie poeti; et uidi che con riso mins fol v dit' hauean l'ultimo construtto: P oi a la bella donna torna' il niso. il qual urci que XXIX. mit prim C antando, come donna innamorata, # 10 m d Continuo col fin di sue parole, Literno Beati, quorum tecta sunt pecata: धिविविव का E t come Nimphe, che si giuan sole 双 4 1101 Per le saluatich' ombre distando if fe l'aer Qual di fuggir, qual di neder lo sole; Ildola fuo A llhor si mosse contra'l fiume and ando in ante 1 Su per la rina; et io pari di lei अवा ० अव Piciol passo con piciol seguitando. mon mi N on eran cento tra suo passi et miei; Quando le ripe iqualmente dier uolta Prania: Per modo ch'al leuante mi rendei. in ofe a N e ancho fu cosi nostra via molta; opin olty Quando la donna mia a me si torse wand ne Dicendo, Frate mio quarda, et ascolta. M MEZZO E t eao un lustro subito trascorse iguand i Da tutte parti per la gran foresta the l'obbi Tal, che di balenar mi mise in forse. im perde



#### PVRG. the la m L a uirtu, ch'a ragion discooso ammanna, Si com' egli eran candelabri apprese, Diece pa Et ne le uoci del cantare Osanna. mali b D isopra fiammeggiana il bel arnese Piu chiaro assai, che luna per sereno latt qu Di mezza notte nel suo mezzo mese. coronati 1 in antan I mi riuolsi d'ammiration pieno ule figl Al buor Virgilio: et esso mi rispose Con uista carca di stupor non meno: mo in c I ndi rendei l'aspetto a l'alte cose; in ch'e Che si moueno incontr'a noi si tardi, Impett Che foran uinte da nouelle spose. where tur L a donna mi sgrido; perche pur ardi ome Luce Si ne l'affetto de le uiue luci; intero d Et cio che uien diretr' a lor non quardi? ironah a G enti uid' io allhor, com' a lor dua, WITH CT d Venir appresso uestite di bianco: a benne t Et tal candor giamai di qua non fuci. loffer ui L'acqua splendea dal sinistro canto. WITHEY L Et rendea a me la mia sinistra costa; In Lett S'i riguardaua in lei, come specchio anche. into che Quand'io da la mia rina hebbi tal posta, INST E Che solo il fiume mi facea distante; line li mi Per ueder meglio, a passi diedi sosta: तार का E t uidi le fiammelle andar auante quality Lasciando dietr' a se l'aer dipinto; id cran Et di tratti pennelli hauea sembiante; Cloudyne D i ch'egli sopra rimanea distinto ipatio de Di sette liste tutte in quei colori; 18 derro onde se l'arco il sole, et Delia il anto. Ch 4 0



#### PVRG. tota la E t esso tendea su lun' et laltr' ale 15 11714 Tra la mezzana et le tre et tre liste; the di Si ch'a nulla fendendo facea male: jidi que I anto saliuan, che non eran uiste: wetro Le membra d'oro hauea, quant' era uccello; it dorm Et bianche laltre di uermiglio miste. nest sette N on che Roma di carro assi bello in habit Rallegrasse Aphricano, ouer Augusto; ioral a Ma quel del sol saria pouer con ello: lirofe Quel del sol; che suiando su combusto not have Per l'oration de la terra deuota. that ar Quando fu Gioue arcanamente gusto. undo'l a T re donne in giro da la destra rota thon 5 160 Venian dan Zando; luna tanto rossa. ner have Ch'apena fora dentr' al foco nota; nandos' is L altr' era, come se le carni et l'ossa Fossero state di smeraldo fatte; La ter Za parea neue teste mossa: thil fette E t hor parenan da la bianca tratte. Hor da la rossa; et al canto di questa शार ०तत latra 1 Laltre toglien l'andar et tarde et ratte. he file wa D a la sinistra quattro facen festa doney In porpora uestite dietr' al modo Duna di lor, c'hauea tre occhi in testa. lal timo ms affi A ppreso tutto il pertrattato nodo Vidi due uecchi in habito dispari. व्यक्ति क्रिया Ma pari in atto et honestato et sodo. שמדים ש m di lor L un si mostraua alcun de famigliari Di quel sommo Hippocrate; che natura imi foof A gli animali fe, ch' ell' ha piu cari: rido tre



#### PVRG. Qual i beati al nouissimo bando ighale. Surgeran presti ognun di sua cauerna und' ha La riuestita carne alleuiando; C otali in su la divina basterna bet 4 Si leuar cento ad uocem tanti senis Ministri et messaggier di uita eterna. 10/0 1/8 T utti dicen, Benedictus, qui uenis; ingalio n Et fior gittando di sopra et dintorno 1; VITO Manibus o date lilia plenis. plio, a I uidi qua nel cominciar del giorno witing La parte oriental tutta rosata, leale q Et laltro ciel di bel sereno adorno; Hagrima E t la facia del sol nascer ombrata t, perche Si, che per temperan Za di napori a planger L'occhio lo sostenea lunga fiata: thanger C osi dentr' una nuuola di fiori; AMINTA Che da le mani angeliche salina, B 4 Neder Et ricadeua qui dentro et di fori; iglialti l S oura candido uel cinta d'oliva ila foon Donna m'apparue sotto uerde manto iando m Vestita di color di fiamma uiua. ed nece E t lo spirito mio; che qua cotanto 14 donne Temp' era stato con la sua presenza; Min Cotto Non era di stupor tremando affranto. Mar gl s anza de gliocchi hauer piu conoscenza in the'l w Per oaulta uirtu, che da lei mosse, inchiato d D'antico amor senti la gran potenza. in la lafe I osto che ne la uista mi percosse imente ne L'alta uirtu, che qua m'hauea traffitto manuo; Prima ch'i suor di pueritia sosse; 11 bill or



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15

#### PVRG. Guardami ben: ben son, ben son Beatrice. the note come degnasti d'acceder al monte? 16, che Non sapei tu, che qui è lhuom felice? G liocchi mi cadder qui nel chiaro fonte: 2 4 776 0 Ma ueggendom' in esso trassi a l'herba; with thite whe fia Tanta uergogna mi grauo la fronte. C osi la madre al figlio par superba; IPHT PET Com' ella paru' a me: perche d'amaro y drizz Senti'l sapor de la pietate acerba. mado che E lla si tacque; et gliangeli cantaro. m large Di subito, in te Domine speraui; hi alti Ma oltre pedes meos non passaro. 110 ftre S i come neue tra le uiue traui offic tal Per lo dosso d'Italia si congela mulmen Soffiata et stretta da li uenti schiaui; # hauer P oi liquefatta inse stessa trapela; wh pur Pur che la terra, che perde ombra, spiri; Il terre Si che par foco fonder la candela; int eg C osi fui senza lagrime et sospiri Bitmpo An Zi'l cantar di que, che notan sempre arando Dietr' a le note de glieterni giri: in men M a po ch'intesi ne le dolci tempre ih come Lor compatire a me piu che se detto inia fec Hauesser, Donna perche si lo stempre; 明后 L o giel, che m'era'ntorn' al cor ristretto, lado di co Spirito et acqua fessi; et con angoscia thellezz Da la boata et da gliocchi usci del petto. it to all w E lla pur ferma in su la destra coscia wolfe it Del arro stando et ale su stantie pie, Insgini a volse le su parole cosi poscia: the needle



### PVRG. N e l'impetrare spiration mi nalse; me bal Con lequali et in sogno et altrimenti Datrop Lo riuocai; si poco a lui ne calse. H an n I anto que cadde; che tutti argomenti appla A la salute sua eran qua corti, Hori go Fuor che mostrarli le perdute genti. 11 4 100 P er questo uisitai luscio de morti; dell'a Et a colui, che l'ha qua su condotto. the to ma Li prieghi miei piangendo furon porti. ila da L'alto fato di Dio sarebbe rotto; ui fosse Se Lethe si passasse, et tal uiuanda Fosse qustata senz' alcuno scotto. lonessiti D i pentimento, che lagrime spanda. pali do iela from XXXI. lache do O tu che se dila dal fiume sacro; mia tra volgendo su parlar a me per punta. Lipena he Che pur per taglio m'era parut' acro, Ble labb R icomincio sequendo senza cunta; ingendo Di, di, se quest' è nero: a tant' aausa cal fall fo Tua confession convien esser congunta. 10th che E ra la mia uirtu tanto confusa; ella; fe Che la uoce si mosse, et pria si spense, Cioche a Che da gli organi suoi fosse dischiusa. Lalpa P ow sofferse: poi disse; che pense? iguando Rispondi a me: che le memorie triste Lamela In te non son anchor da l'acqua offense. limolge C onfusion, paura insieme miste Mi pinser un tal si suor de la boaa; Italia ! Del tu er Alqual intender fur mestier le uiste. Vaendo



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15



## PVRG. E t come la mia facia si distese; Posarsi quelle belle creature Da loro apparsion, l'occhio comprese: E t le mie luci anchor poco sicure in chin vider Beatrice uolta in su la fiera; ch'è sola una persona in due nature. s otto su uelo et oltre la rivera verde pareami piu se stessa antica 17th le Vincer; che l'altre qui quand' ella c'era. D i penter si mi punse iui l'ortica; Che di tutt' altre cose qual mi torse Piu nel su amor, piu mi si fe nimica. tale. I anta riconoscenza il cor mi morse; Sanlo Ch'i caddi uinto: et qual allhora femmi; etta, salsi colei, che la cagion mi porse. P oi quando'l cor di fuor uirtu rendemmi; La donna, ch'i hauea trouata sola, Sopra me uidi: et dicea; tiemmi, tiemmi. I ratto m'haue nel fiume infino a gola; Et tirandosi me dietro sen' giua Coloni sour'esso l'acqua lieue, come spola. Quando fu presso alla beata rina; Asperges me si dolæmente udissi; Ch'i nol so rimembrar, non ch'i lo scriua. L a bella donna nelle braccia aprissi: Abbracciommi la testa; et m sommerse; Oue conuenne ch'io lacqua inghiottissi: I ndi mi tolse, et bagnato m'offerse Dentr' a la danza de le quattro belle; Et ciascuna col braccio mi coperse.



### PVRG. P er gratia fa noisgratia, che disuele opino A lui la boaa tua; si che discerna La seconda bellezza, che tu cele. ocondo o isplendor di uiua luce eterna tuoi Chi pallido si fece sotto l'ombra Sndo: Si di Parnaso, o beue in sua citerna; c he non paress' hauer la mente incombra rmi, Tentando a render te; qual tu paresti La dou' harmoniZando il ael t'adombra, mi: Quando nell'aere aperto ti soluesti? raldi; XXXII. rmi. I ant' eran gliocchi miei fissi et attenti A disbramarsi la decenne sete; Lucin; en faldi. che glialtri sensi m'eran tutti spenti: E t essi quinci et quindi hauen parete irimuni, Di non caler; cosi lo santo riso हा वभव A se traheli con l'antica rete: ment. Quando per for Za mi fu uolto'l ui fo Ver la sinistra mia da quelle Dee; त वृक्षसं, perch'io udia da loro un troppo fiso. L a disposition, ch'a neder ee Ne gliocchi pur teste dal sol percossi, San Za la uista alquanto esser mi fee: M a poi ch'al poco il uiso riformossi (I dico al poco per rispetto al molto Sensibil, ond' a for Za mi rimossi); V idi in sul braccio destro esser riuolto Lo glorioso exercito, et tornarsi Col sole et con le sette fiamme al uolto.





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15

### PVRG. E t uidero scemata loro scola, in di Cosi di Moise come d'Helya Et al maestro suo canquata stola 11 quel T al torna' 10: et uidi quella pia 11 Will Soura me starsi; che conducitrice glarbo Fu de mie passi lungol fiume pria: in the d trio'l a E t tutto'n dubbio dissi; ou'e Beatrice? Et ella, uedi lei sotto la fronda nd ei pi Nuona sedersi in su la sua radice. अप वव v edi la compagnia, che la circonda: is widt Glialtri dopo'l Griphon sen' uanno suso Htriom Con piu dolæ an on et piu profonda. udogn E t se fu piu lo suo parlar diffuso; irrender Non so: pero che gia ne gliocchi m'era i donna Quella, ch' ad altro'ntender m'hauea chiuso. hanto fo s ola sedeasi in su la terra uera, is perm Come quardia lasciata li del plaustro. anglia i Che legar uidi a la biforme fiera. il arro; I n cerchio le faceuan di se claustro MIL E CE Le sette Nimphe con que lumi in mano; A NOCE IN Che son sicuri d'aquilone et d'austro. MARICELL Qui sarai tu poco tempo siluano; HOTH a Et sarai meco sanza fine ciue nimbo le Di quella Roma, onde Christo e Romano: in per lo P ero in pro del mondo che mal uine, one well Al arro tien hor gliocchi; et quel, che uedi, Le trane Ritornato di la fa che tu scriue: Irafe del c osi Beatrice: et io; che tutto a i piedi le che Tit De suo commandamenti era deuoto; mace ter La mente et gliocchi, ou'ella nolle; diedi. ior je an















Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15

## PARADISO. A gloria di colui, che tutto moue, Per l'universo penetra, er risplende In una parte piu of meno altroue. N el ciel, che piu de la sua luce prende Fu io; or uidi cose, che ridire Ne sa ne puo, qual di la su discende; p erch' appressando se al suo disire Nostro'ntelletto si profonda tanto, Che retro la memoria non puo ire. v eramente quant' io del regno santo Ne la mia mente pote' far thesoro, Sara hora materia del mi canto. o buono Apollo a l'ultimo lauoro Fa me del tuo nalor si fatto naso, Come dimanda dar l'amato alloro. I nsin a qui l'un giogo di l'arnaso Assai mi fu: ma hor con amendue M' è huopo intrar nel aringo rima so. E ntra nel petto mio, & spira tue; si come quando Marsia trahesti De la nagina de le membra sue. o diuina uirtu si mi ti presti Tamto, che l'ombra del beato regno Segnata nel mi capo manifesti. V enir uedrami al tu diletto legno, Et coronarmi allhor di quelle foglie, Che la materia et tu mi fara degno. s i rade volte Padre se ne coglie Per triomphar o Cesare o poeta (Colpa et uergogna de l'humane uoglie); 2 1111



### PAR. E t disubito parue giorno a giorno Esfer aggiunto; come quei, che puote, Hauesse'l ciel dunaltro sole adorno. B eatrice tutta ne l'eterne rote Fissa con gliocchi staua; et io in lei Le luci fissi di la su remote. N el su aspetto tal dentro mi sei; vella, Qual si fe Glauco nel gustar de l'herba, chel fe consorte in mar de glialtri Dei. CYOQ. fella I rashumanar significar per uerba Non si poria: pero l'exemplo basti, erd. lla. A cui experientia gratia serba. s'io era sol di me quel che creasti fer4 Nouellamente Amor chel ael gouerni; 4110 Tul sai, che col tu lume mi leuasti. rte nera; Quando la rota, che tu sempiterni Desiderato, a se mi fece atteso le: Con l'harmonia, che temperi et isterni; ano. P aruemi tanto allhor del cielo acceso Da la fiamma del sol; che pioggia o fiume Lago non fece mai tanto diste so. L a nouita del suono, e'l grande lume Di lor cagion m'acceser un disio Mai non sentito di cotanto acume. Ond' ella, che nedea me si com' io, A quietarmi l'animo commo so. Pria ch'io a dimandar, la boaa aprio: E t comincio; tu stesso ti fai grosso Col falso imaginar; si che non uedi, Cio che nedreste, se l'hanesse sosso.



# L a providentia che cotanto affetta. Del su lume fa'l ciel sempre quieto, Nelqual si nolge quel, c'ha maggior fretta: E thora li, com' a sito decreto, Cen' porta la uirtu di quella corda; che ao che soaa, drizza in segno lieto. v er' è, che come forma non s'accorda Molte fiate a la ntention de l'arte. 17/470 Perch' a risponder la materia è sorda; c osi da questo corso si diparte Talhor la creatura, c'ha podere Di piegar cosi pinta in altra parte. E t si come ueder si puo cadere Foco di nube, se l'impeto primo A terra è torto da falso piacere; N on dei piu ammirar, se bene stimo, Lo tu salir; senon come dun riuo, Se d'alto monte sænde giuso ad imo. M arauiglia sarebbe in te, se priuo D'impedimento qui ti fossi assiso, Com' a terra quieto foco uimo. Quina riuolse inuer lo aelo il uiso. .II. O uoi; che sete in piccioletta barca. Desiderosi d'ascoltar seguiti Retr' al mi legno, che cantando uarca; I ornate a riueder li uostri liti: Non ui mettete in pelago; che forse Perdendo me rimarresti smarriti.



# PAR, s'io era corpo et qui non si concepe com' una dimension altra patio, ch' esser convien se corpo in corpo repe; A cender ne douria piu il disio Di ueder quella essentia, in che si uede Come nostra natura et Dio s'unio. L i si uedra, cio che tenem per fede Non dimostrato; ma fia per se noto A quisa del uer primo, che l'huom crede. I o risposi; Madonna si deuoto, Quant' effer posso piu, ringratio lui; Loqual dal mortal mondo m'ha rimoto. Ma ditemi che son li segni bui Di questo corpo; che la giuso in terra Fan di Cain fauoleggiar altrui. E lla sorrise alquanto; et poi, segli erra L'opinion mi disse, de mortali, Oue chiaue di senso non disserra; C erto non ti dourien punger li strali D'ammiration homai: poi dietro a i sensi vedi che la ragione ha corte lali. Madimmi quel, che tu da te ne pensi. Et io; cio che n'appar qua su diverso, Credo che fanno i corpi rari et densi. E t ella; certo assai uedrai sommerso Nel falso il creder tuo; se ben ascolti L'argomentar, ch'i li faro auerso. L a spera ottana ni dimostra molti Lumi; liquali nelquale et nel quanto Notar si posson di dinersi nolti.

### PAR. · fecchi S e raro et denso cio facesser tanto; ute dun Vna sola uirtu sarebbe in tutti riambo L Piu & men distributa et altrettanto v irtu diuerse esser conuengon frutti who ad e Di principi formali; & quei suor ch'uno rd wn Sequiteriano a tua ragion distrutti. torni a t A nchor se raro fosse di quel bruno whe nel go Cagion, che tu dimandi; od oltre in parte Thips be Fora di sua materia si digiuno ime consu E sto pianeta; o si come comparte iome a 1 Lo grasso e'l magro un corpo, cost questo ila neme Nel su uolume angerebbe arte. dal color s el primo fosse; fora manifesto irima so 1 Ne l'eclipsi del sol per trasparere iglio mo Lo lume, come in altro raro ingesto. he to trem Questo non è: pero è da uedere to dal ae De l'altro: & s'egli auien ch'io laltro assi; Falsificato fia lo tu parere. fer di tut s'egli è che questo raro non trapassi; al fequent Esser convien un termine, da onde uel effer Lo su contraro piu passar non lassi: E t indi laltrui raggio si rifonde Unigiron Cosi, come color torna per uetro, Lahnton Loqual diretr' a se piombo nasconde. illongon d H or dirai tu che si dimostra tetro sporgani e Quiui lo raggio piu che'n altre parti, lime tu wed Per effer li rifratto piu aretro. che di fu pr D a questa instantia puo diliberarti marda ber Experientia; se giamai la pruoui; er efto loc Ch'effer suol fonte a i riui di nostr' arti. liche poi



### PAR. · L o moto et la uirtu de santi giri, Come dal fabro l'arte del martello, Da beati motor conuien che spiri. de di n El ciel, cui tanti lumi fanno bello, di per 1 Da la mente profonda, che lui uolue, Her be Prende l'image, et fassene suggello. in fi pro E t come l'alma dentr' a uostra polue man de n Per differenti membra et conformate A diverse potentie si risolue; in wen to C osi l'intelligentia sua bontate unidi pi Multiplicata per le stelle spiega nch' i d Girando se soura sua unitate. quel, ch V irtu dinersa sa dinersa lega in, si con Col pretioso corpo, che l'auina; welle star Nelqual, si come uita, in uoi si lega. 1 Weder P er la natura lieta, onde deriua, un gli n La uirtu mista per lo corpo luce, it nel la Come letitia per pupilla uiua. D a essa vien, cio che da luce a luce 12 forride Par differente, non da denso et raro: marau Essa è formal principio; che produce C onforme a sua bonta lo turbo e'l chiaro ilopral ETHOLME Quel sol, che pria d'amor mi saldo'l petto, hi rilege Di bella uerita m'hauea souerto i parla co Prouando et riprouando il dolæ aspetto: TE LA HET! E t io per confessar corretto et certo 14 le non Me stesso, tanto, quanto si conuenne, 10 d lom Leua' il capo a proferer piu erto. Diragion Mafi on









## PAR. E t a Beatrice tutta si converse: TIMA Ma quella folgoro ne lo mio squardo Si, che da prima il uiso non sofferse: E t do mi fece a dimandar piu tardo. ·IV · I ntra due cibi distanti & mouenti Dun modo prima si morria di fame, Che liber' huom' l'un si recasse a i denti. s i si strarebbe un agno intra due brame Di fieri lupi iqualmente temendo: Si si starebbe un cane intra due dame. P erche s'i mi tacea, me non riprendo Da li miei dubbi dun modo sospinto, Poi ch' era necessario; ne commendo. I mi tacea:ma'l mio disir dipinto M'era neluiso, e'l dimandar con ello Piu caldo assai che per parlar distinto. F essi Beatrice; qual fe Daniello Nabuccodono sor leuando d'ira; Che l'hauea fatto inquistamente fello: E t disse; i ueggio ben come ti tira vno et altro disio; si che tua cura Se stessa lega si che fuor non spira. 174. I u argomenti; se'l buon uoler dura, La violenti' altrui per qual ragione Di meritar mi scema la misura? A nchor di dubitar ti da cagione Parer tornarsi l'anime a le stelle Secondo la sententia di Platone. 111

















Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15

## PAR. e lare C osi da un di quelli spirti pij che 1 Detto mi fu, or da Beatrice di di Sicuramente, or credi come a Dij. Denty ! prim ueggio ben si come tu t'annidi Nel proprio lume; & che da gliocchi'l traggi, 1114 114 Perch'e corrusca si come tu ridi: creden M a non so chi tu se, ne perche haggi il bene Anima degna il grado de la spera, Sommo Che si uela a mortai con glialtrui raggi. Mi diri Questo diss'io diritto a la lumera, licrea Che pria m'hauea parlato: ond' ella fessi Veggi Lucente piu assai di quel, ch'ell' era. ogni a S i come'l sol che si cela egli stessi ito che Per troppa luce quando'l caldo ha rose 1 Dio Le temperan e de napori spessi; i'alto l P er piu letitia si mi si nascose al mio Dentr'al su raggio la figura santa; cui la d Et cosi chiusa chiusa mi rispose the fegn N el modo, chel sequente canto canta. ग व्या व la mid NI Frin P oscia che Constantin l'aquila uolse oche tu Contra'l corso del ciel, che la seguio I move Dietr' a l'antico, che Lauina tolse; It chil C ento & cent' anni & piu l'uccel di Dio th quar Ne lo stremo d' Europa si ritenne DI YEWEY Vicin a i monti, de quai prima uscio: Che Pal E t sotto l'ombra de le sacre penne 1 fai ch Gouerno'l mondo li di mano in mano; Per tre Et si angiando in su la mia peruenne. Che tr











## PAR. P oco sofferse me cotal Beatrice; n dw Et comincio raggiandomi dun riso cha D Tal, che nel foco saria l'huom felice: In lei L s econdo mo infallibile auiso nt de Come giusta uendetta giustamente yana Punita fosse, thai'n pensier miso: 10 ad 1 M a io ti soluero tosto la mente: 11 Wegg Et tu ascolta; che le mie parole il penji Di gran sententia ti faran presente. riqual P er non soffrir a la uirtu, che unole dia be Freno a su prode, quell' huom, che non nacque, uperc Dannando se danno tutta sua prole: 1 no Er o nde l'humana spetie inferma giacque to dec Giu per secoli molti in grand' errore, Iglioce Fin ch'al uerbo di Dio disander piacque; ula fi v la natura, che dal su fattore mente S'er' allungata, unio a se in persona isto fi n Con l'atto sol del su eterno amore. itro peri H or drizza'l uiso a quel, che si ragiona. (Cyina Questa natura al su fattore unita, mi lim Qual fu creata, fu sincera et bona: Tiche di M a per se stessa pur fu ella sbandita iche da Di Paradiso; pero che si torse Non ha Da uia di uerita, et da sua uita. la fina i L a pena dunque, che la croce porse; i the da s'a la natura assunta si misura; Ubero e Nulla giamai si giustamente morse: 1 4 Wil E t cosi nulla su di tanta ingura Hie o Guardando a la persona, che sofferse, Che l'as In che era contratta tal natura. Ne la t







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15

## PAR. c reata fu la materia, che glihanno: ita Creata fu la uirtu informante In queste stelle, che'ntorno a lor uanno. y id' L'anima dogni bruto et de le piante Di complexion potentiata tira Lo raggio e'l moto de le luci sante. Al M a nostra uita senza mezzo spira Di fre La somma beninanza; et la nnamora 0 1 Di se, si che poi sempre la disira. Che E t quinci puoi argomentar anchora & chi Vostra resurrettion; se tu ripensi Vea Come l'humana carne fessi allhora, Pri C he li primi parenti intrambo fensi. I t die Some VIII. Di s olea creder lo mondo in suo periclo, I nai Che la bella ciprigna il folle amore Et (0 Raggiasse nolta nel ter epiciclo: Alt P erche non pur a lei facean honore Your Di sacrifici et di notino grido Dun Le genti antiche ne l'antico errore; A qu M a Dione honorauano, et Cupido, Vol, ch Questa per madre sua, questo per figlio; Et le Et dicean che sedette in grembo a Dido: Non E t da costei, ond'io prinapio piglio, P ofad Pigliauano l uocabol de la stella; AL che'l sol uagheg qua hor da coppa, hor da ciglio. Fatt non m'accorsi del salire in ella: R inol Ma d'esseru'entro mi fece assai fede Ta La donna mia, ch'i uidi far piu bella.

PAR. E t come in fiamma fauilla si uede; Et come in noce noce si discerne, Quand' una è ferma, et laltra ua et riede; Manna. v id' io in essa luce altre lucerne Muouers' in giro piu et men correnti Al modo credo di lor uiste eterne. ate. D i fredda nube non disceser uenti amora O uisibili, o non, tanto festini; che non paresser impediti et lenti 144 A chi hauesse quei lumi diuini 074 vedut' a noi uenir lasciandol giro Pria cominciato in glialtri Seraphini: h074; E t dietr' a quei, che piu'nnan 7i apparire, enfi. Sonaua O sanna si; che unque poi Di riudir non fui senza disiro. I ndi si fece lun piu presso a noi; revicto, Et solo incomincio; tutti sem presti amore Al tu piacer, perche di noi ti gioi. clo: N oi a uolgiam co i principi celesti note Dun giro, dun girare, et duna sete; A quali tu nel mondo qua dicesti, TOTE; V oi, che'ntendendo il ter To ciel mouete: Et sem si pien d'amor; che per piacerti per figlio Non sia men dolæ un pow di quiete. 0 4 Dido P osaa che gliocchi miei si fur offerti A la mia donna reuerenti, et essa Fatti gli hauea di se contenti et certi; is, hor dio R iuolsersi a la luce, che promessa Tanto s'hauea; et, di chi siete, fue La uoce mia di grande affetto impressa. bella





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15













Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Ald.3.3.15







PAR. Et dentr' a lun senti cominciar; quando Lo raggio de la gratia, onde s'accende verace amor, or che poi cresce amando, M ultiplicato in te tanto risplende, che ti conduce su per quella scala, est; Vsanza risalir nessun discende; Qual ti negasse'l uin de la sua fiala per la tua sete; in liberta non fora, senon com' acqua, ch'al mar non si cala. I u unoi saper di quai piante s'infiora Questa ghirlanda; che'ntorno uaghegora sol rident iuife. La bella donna ch'al ciel t'analora. I o fu de gli agni de la santa greggia; this Che Domenico mena per camino; COTOBA. v ben s'impingua, se non si uaneggia. Ment; Questi, che m' è a destra piu uicino, Frate & maestro fumi; & esso Alberto r è pregu E' di Cologna, & io Thomas d'Aquino. Cons. s e tu di tutti glialtri esser unoi certo; belle Dirietr' al mi parlar ten' uen col uiso Girando su per lo beato serto. del regno Quell' altro fiammeg orar esce del riso elle: Di Gratian; che lun & laltro foro si noli; Aiuto si, che piace in Paradiso. welle. L altro, ch'appresso adorna il nostro choro, Quel Pietro su; che con la pouerella volte, Offerse a santa chiesa il suo thesoro. L a quinta luce, ch' è tra noi piu bella, Giolte. Spira di tal amor, che tutto'l mondo La gu n'ha gola di saper nouella. olte: iii



## PAR. c he luna parte et laltra tira et urge ero, Tintin sonando con si dolce nota, che ben disposto spirto d'amor turge; c osi uid'io la gloriosa rota wide Muouersi, et render uoce a uoce in tempra Et in dolæzza; ch'esser non puo nota, s enon cola, doue, l gioir s'insempra. hani; ·XI. de. rani o insensata cura de mortali e lode; Quanto son defettiui sillogismi Quei, che ti fanno in basso batter l'ali. į. · c hi dietro a giura, et chi ad amphorismi ode Sen'qua; et chi sequendo sacerdotio; fillace Et chi regnar per forza & per sophismi; ode. E t chi rubare; & chi auil negotio; 1400 Chi nel diletto de la carne involto 4 martin s'affaticana; & chi si dana a l'ono; 1402. Quando da tutte queste cose scholto ite spiro Con Beatrice m'era suso in cielo tardo. Cotanto glorio samente accolto. 4170-P oi che ciascuno su tornato ne lo quardo, Punto del cerchio in che auanti s'era; pensieri Fermossi, come a candelier candelo. r tardo. E t io senti dentr' a quella lumera, Che pria m'hauea parlato, sorridendo Tall's Incominciar facendosi piu mera; c osi com' io del su raggio m'accendo, si riquardando ne la luce cterna Li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. illi



PAR. P ero chi d'esso loco fa parole Non dia A fæsi; che direbbe corto; ma; Ma oriente, se proprio dir uole. N on era'nchor molto lontan da l'orto; do: ch'e comincio a far sentir la terra ud. De la sua gran uirtu alcun conforto. ndo c he per tal donna grouinetto in guerra Del padre corse; a cui, com' a la morte, i aftetto La porta del piacer nessun disserra: fondo; E t dinan (i a la sua spirital corte, Et coram patre le si fece unito; Poscia di di in di l'amo piu forte. Questa prinata del primo marito fida; Mill' et cent' anni, et piu, dispetta et soura me; Fin a costui si stette sen Za inuito: ber guida N e nalse udir che la trono sicura Con Amiclate al suon de la sua uoce Colui, ch'a tuttol mondo fe paura: N e ualse esser costante ne feroce Si; che doue Maria rimase giuso, wom pront Ella con Christo salse in su la croce. M a perch'i non proæda troppo chiuso; iende Francesco et pouerta per questi amanti Prendi horamai nel mi parlar diffuso. L a lor concordia, et lor lieti sembianti, Amor, et maraviglia, et dolce squardo Facean esser cagion de pensier santi I anto; che'l uenerabile Bernardo Si scalzo prima; et dietro a tanta pace do un fole; Corse et correndo gli paru' esser tardo.







PAR, E t comincio; l'amor; che mi fa bella, Mi tragge a ragionar de l'altro duca, Per au del mio si ben a si fauella. D egno è, che dou' è lun laltro s'induca; hinse; Si che com' elli aduna militaro, ſė; Cosi la gloria lor insieme luca. L'exercito di Christo, che si caro Costo a riarmar, dietr' a la'nse gna rifule. Si mouea tardo sospeccioso or raro; Quando lo'mperador, che sempre regna, Provide a la militia, ch' era in forse, Per sola gratia, non per esser degna: 3000 E t com' è detto, a sua sposa socrese Con due campioni; al cui far, al cui dire Lo popol disuiato si raccorse. I n quella parte; oue surge ad aprire zephiro dolæ le nouelle fronde, Di che si uede Europa riuestire; allam) N on molto lungi al percuoter dell' onde, Dietr' a lequali per la lunga foça Il sol tal uolta ad ogni huom si nasconde; s iede la fortunata Callaroga rande Sotto la protettion del grande scudo, In che soggiace il leon, et soggioga. D entro ui nacque l'amoroso drudo De la fede Christiana, il santo athleta 1 THONE Benigno a suoi et a nimici crudo: E t come fu creata, fu repleta Si la sua mente di uiua uirtute; Che ne la madre lei fece propheta.



## PAR. , N on dispensare o due o tre per sei; Non la fortuna di primo uacante; Non deamas, quæ sunt pauperum Dei, A ddimando; ma contra'l mondo errante Licentia di combatter per lo seme, Delqual si fascian uentiquatro piante. : P oi an dottrina & an uolere inseme 0; con l'officio apostolico si mosse; Quasi torrente, ch' alta uena preme: E t ne gli sterpi eretici percosse L'impeto suo piu uinauemente quiui; Done le resistantie eran piu grosse. Di lui si fecer poi diuersi riui, christ; onde l'orto catolico si riga; nanifelt milto. Si che suoi arbusælli stan piu uiui. s e tal fu l'una rota de la biga, In che la santa chiesa si difese, Et uinse in campo la sua ciuil briça; B en ti dourebbe assai esser palese L'excellentia dell'altra; di cui Ihomma Dinanz' al mi uenir su si cortese. M a l'orbita, che fe la parte somma, Di sua circonferenza è derelitta; si ch' è la muffa, dou' era la gromma. L a sua famiglia, che si mosse dritta Co piedi a le su orme, è tanto uolta; Che quel dinan li a quel dirietro gitta: E t tosto s'auedra de la ricolta De la mala coltura; quando'l loglio Si lagnera che l'arca li sia tolta.









Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15



















## PAR, M a noglia & argomento ne mortali Per la caoion, ch'a uoi è manifesta. Diversamente son pennuti in ali. o nd' i, che son mortal, mi sento in questa Disaguaglian Za: & pero non ringratio, Senon col cor, a la paterna festa. B en supplico io a te uiuo topacio, Che questa gioia pretio sa ingemmi; Perche mi facti del tu nome satio. o fronda mia; in che io compiacemmi Pur aspettando; i sui la tua radice: Cotal principio rispondendo femmi. 4 P oscia mi disse; quel; da cui si dice Tua cognation, & che cent' anni et piue Girat' ha'l monte in la prima cornice; endi M io figlio fu et tu bisauo fue: Ben si convien che la lunga fatica Tu gli raccorci con l'opere tue. F iorenza dentro da la cerchia antica, ond' ella toglie anchora et ter Za et nona, si stana in pace sobria et pudica. N on hauea catenella, non corona. Non donne contigiate, non cintura; enno, che fosse a neder piu, che la persona. N on faceua nascendo anchor paura La figlia al padre, che'l tempo et la dote Non fuggian quinci, et quindi la misura. N on hauea case di famiglia note: Non u'era gunt' anchor Sardanapalo A mostrar cio, che'n camera si puote.

## PAR. N on era uinto anchora monte Malo Dal uostro v cellatoio; che com' è uinto Nel montar su, cosi sara nel calo. B ellinaion Berti uid'io andar ainto Di cuoio et d'osso; et uenir da lo specchio La donna sua sanza'l uiso dipinto: E t uidi quel de Nerli et quel del vecchio Esser contenti a la pelle souerta, Et le sue donne al suso et al pennecchio: o fortunate: et ciascun' era certa De la sua sepoltura; et anchor nulla Era per Francia nel letto deserta. L una uegghiana al studio de la culla; Et consolando usaua l'idioma, Che pria li padri et le madri trastulla: L altra trahendo a la roca la chioma Fauoleggiana con la sua famiglia Di Troiani, di Fiesole, & di Roma. S aria tenuta allhor tal maraviglia Vna Cianghella un Lapo salterello; Qual hor saria Cincinnato & Corniglia. A cosi riposato, a cosi bello Viuer di cittadini, a cosi fida Cittadinan Za, a cosi dolce hostello M aria mi die chiamata in alte grida; Et ne l'antico uostro batiste o Insieme sui Christiano er Caciaquida. M oronto fu mio frate & Heliseo: Mia donna uenne a me di nal di Pado; Et quindi'l sopranome tuo si feo.

oi seguit Et el mi Tanto per ietro glia Di quella per colpa MINI Fu 10 pililupp. I di amo venni dal nd nostra legloriar 1 Qua gru, a tebil co la n che la, don Dia nel ael is fe tu man liche Se nu Lo tempo a duoi, che In the la Mominad Beatrice Ridendo 1 Al primo ominad Vomi de

Vomi Le























Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15







PAR, Quei, che dipinge li, non ha chi'l quidi: Ma esso quida; et da lui si rammenta Quella uiru, ch' è forma per li nidi. L altra beatitudo; che contenta Pareua imprima d'ingigliarsi a l'emme; Con poco moto seguito la mprenta. o dolce stella quali et quante gemme Mi dimostraron che nostra quistita Effetto sia del ciel, che tu ingemme. P erch'i prego la mente; in che s'initia Tuo moto et tua uirtute; che rimiri ond' escel fumo che'l tu raggio uitia; s i ch' unaltra fiata homai s'adiri Di comperar et uender dentr'al templo. Che si muro di sangue et di martiri. o militia del ciel cu' io contemplo. Adora per color, che sono in terra Tutti suiati dietr' al malo exemplo. G ia si solea con le spade far guerra: Ma hor si fa togliendo hor qui , hor quiui Lo pan; chel pio padre a nessun serra. molle. M a tu; che sol per cancellare scriui; Pensa che Pietro & Paolo, che moriro Per la uigna che quasti, anchor son uiui. B en puoi tu dire; i ho fermo'l disiro si a colui che nolle niner solo, Et che per salti su tratto al martiro; c h'i non conosco il pescator, ne Polo. XIX.



## PAR. s apete, com' attento i m'apparecchio Ad ascoltar: sapete quale è quello Dubbio; che m' è diquin cotanto uecchio. Quasi falcone, ch' esce del capello. Muoue la testa, & con l'ale sapplaude voglia mostrando, or facendosi bello; v id' io far si quel segno; che di laude De la dinina gratia era contesto; Con canti; quai si sa, chi lassu gaude. P oi comincio; colui; che uolse il sesto A lo stremo del mondo, or dentr' ad esso Distinse tanto occulto or manifesto; N on poteo su ualor si fare impresso In tutto l'uniuer so; chel su uerbo Non rimanesse in infinito excesso. E t cio fa certo chel primo superbo; che fu la somma d'ogni creatura; Per non aspettar lume cadde acerbo. foris E t quinci appar ch'ogni minor natura E corto recettacolo a quel bene; Che non ha fine, or se in se misura. D unque nostra ueduta; che conuene Esser alcun de raggi de la mente. Di che tutte le cose son ripiene; N on po di sua natura esser possente Tanto; che suo principio non discerna Molto di la da quel, che gli è paruente. P ero ne la giustitia sempiterna La uista, che riœue il uostro mondo, Com' occhio per lo mar entro s'interna:













Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15







### PAR. v idi ancho per li gradi sænder guso 1; Tanto plendor; ch'i pensai ch' ogni lume, che par nel ciel, quindi fosse diffuso. E t come per lo natural costume Le pole insieme al cominciar del giorno Si muouon a scaldar le fredde piume; P oi altre uanno uia sen Za ritorno, Altre riuolgon se onde son mosse, Tale; Et altre roteando fan soggiorno; I al modo paru' a me che quiui fosse In quello sfauillar; che'nsieme uenne Loure Si come in certo grado si percosse: cende. E t quel, che presso piu a si ritenne, Te; Si fe si chiaro; ch' i dicea pensando, I ueggio ben l'amor, che tu m'accenne. alove. M a quella; ond' i aspetto il come, e'l quando nente; Del dir, et del taær; si stat: ond' io tura, Contra'l disio fo ben; ch' i non dimando. athent. P erch' ella; che uedena il tacer mio Nel neder di colui, che tutto nede; Mi disse; solui il tu caldo disio. 74 CHT4; E tio incominciai; la mia mercede Non mi fa degno de la tua risposta; Ma per colei, che'l chieder mi concede; 410. V ita beata; che ti stai nascosta 14th Dentr' a la tua letitia; fammi nota duce, La agon, che si presso m t'accosta: orth; E t di perche si tace in questa rota La dolce simphonia di paradiso; Che gu per l'altre suona si deuota.

#### PAR. ui dif In quel low fu io Pier Dammano: Et Pietro pescator fu ne la casa Et M Di nostra donna in sul lito Adriano Et ac P oct uita mortal m'era rimasa; come t Quando su chiesto et tratto et quel capello; Et 10 Posad Che pur di mal in peggio si tranasa. v enne Cephas; et uenne il gran uasello. 1 el gna De lo spirito sancto magri et scalzi Gid tt Prendendol abo di qualunque hostello. Lagua H or uoglion quinci et quindi chi rincal li 1 a food Gli moderni pastori, et chi li meni; Ne tara Tanto son graui; et chi dirietro gliali. che de C uopron de manti lor gli palafreni; 14 TIMOLS Si che due bestie uan sott'una pelle ch all O patientia che tanto sostieni? k om A questa uoce uid' io piu fiammelle male Di grado in grado sænder, et girarsi; Hadi Et ogni giro le facea piu belle. PIN 5 46 D intorn' a questa uennero, et fermarsi; 1 11144 0 Et fer un grido di si alto suono; Ls bun Che non potrebbe qui assomigliarsi: Del din N e io lo'ntesi; si mi uinse il tuono. It la ma Di que XXII. Per fan o ppresso di stupor a la mia guida. of deni Mi uolsi come paruol; che ricorre Com Sempre cola, doue piu si confida. Li tuo E t quella come madre; che socorre ll a per Subito al figlio pallido et anhelo Ald Con la sua uoce, che'l suol ben disporre; PHT

























# PAR. E t io appresso; le profonde cose, che mi largicon qui la lor paruenza, A gliocchi di la giu son si nascose; c he l'effer lor u' è in sola creden Za, Soura laqual si fonda l'alta spene: Et pero di sustantia prende intenza: E t da questa credenza a conviene Sillogizzar, senz' hauer altra uista: Pero inten Za d'argomento tiene. A Uhor udi; se quantuque s'acquista Giu per scienza, fosse cosi'nteso; Non u'hauria luogo ingegno di sophista: c'osi spiro da quell' amore acceso: Indi soggunse; assai ben è trascorsa D'esta moneta qua la lega e'l peso. M a dimmi se tu l'hai ne la tua borsa. Et io; si ho si lucida, et si tonda; Che nel su conio nulla mi s'inforsa. A ppresso usa de la luce profonda, Che li splendeua, questa cara gioia; Soura laqual ogni uirtu si fonda; o nde ti uenne ? Et io; la larga ploia De lo spirito santo, ch' è diffusa In su le necchie e'n su le moue cuoia, E' sillogismo, che la m'ha conchiusa A cutamente si; che'nuer so della Ogni demostration mi pare obtusa. udi poi; l'antica et la nouella Propositione, che si ti conchiude, Perche l'hai tu per diuina fauella?



### PAR.

- Solo et eterno; che tutto'l ciel moue

  Non moto con amor et con disso:
- E t a tal creder non ho io pur proue Phisice et metaphisice; ma dalmi Ancho la uerita, che quinci pioue
- P er Moise, per propheti, per salmi, Per l'euangelio, et per uoi; che scriueste, Poi che l'ardente spirto ui sece almi.
- Et credo in tre persone eterne; et queste Credo una essentia si una et si trina, Che sossera congiunto sunt et este.
- De la profonda condition Diuina, Ch' io tocco ne la mente mi sigilla Piu uolte l'euangelica dottrina.
- Quest' è 'lprincipio: quest' è la fauilla; Che si dilata in fiamma poi uiuace; Et come stella in cielo, in me scintilla.
- ome'l signor; ch'ascolta quel, che piace, Da indi abbraccia'l servo gratulando Per la novella, tosto ch' e si tace;
- Tre uoite cinse me, si com'i tacqui, L'apostolico lume; al cui comando
- I o hauea detto; si nel dir gli piacqui.

#### XXV.

s e mai continga che'l poema sacro, Alqual ha posto mano et cielo et terra, Si che m'ha satto per piu anni macro,



















## PAR. P ria ch' i scendesse a l'infernal ambascia, vn s'appellaua in terra il sommo bene; onde men la letitia che mi fascia: E li si chiamo poi: & cio conuiene: che l'uso de mortali è come fronda In ramo; che se'n ua, et altra viene. N el monte, che si leua piu da l'onda, Fu io con uita pura or dishonesta Da la prim' hora a quella, ch' è seconda; c ome'l sol muta quadra a lhora sexta. ुगळ; XXVII. A l padre, al figlio, a lo spirito santo Comincio gloria tuto'l paradiso; si che m'innebriaua il dolce canto. c io, ch' i uedena, mi semblana un riso De l'uniuerso: perche mia ebbrezza Intraua per l'udire & per lo uiso. gioia, o ineffabile allegrezza, O uita intera d'amor & di pace, o sanza brama sicura ricchezza. D inanzi a gliocchi miei le quatro face Stanan accese; or quella, che pria uenne, Incomincio a farsi piu uiuace: E t tal nela sembian Za sua diuenne; Qual dinerrebbe Gione; s' egli & Marte Fosser augelli, & cambiassersi penne. L a prouidentia, che quiui comparte Vice or officio, nel beato choro Silentio post' hauea da ogni parte; ili 1









#### PAR. I u perche non ti faci maraviglia, E t qua Parre Pensa che'n terra non e chi gouerni: Onde si suia l'humana famiglia. Come F or fe cot M a prima che gennaio tutto si suerni Per la centesma, ch' è la giu negletta; A lo ag Ruggeran si questi cerchi superni, Qwanto c he la fortuna, che tanto s'aspetta, Distante mi Le poppe uolgera, u son le prore; Si giran Quel n. si che la classe correra diretta, E t uero frutto uerra doppo'l fiore. i t quest Et quel .IIIVXX Dalqui P oscia che nontro a la uita presente soura leg De miseri mortali aperse'l uero Gia di Quella, che'nparadisa la mia mente; Intero d C ome in ispecchio siamma di doppiero cost l'ottan Vede colui, che se n'alluma dietro, Pin tarde Prima che l'habbia in uista o in pensiero; In the me E t se riuolue per ueder se'l uetro Et quello Li dice'l uero; et uede che s'accorda Cui mer C on esso, come nota con su metro; Credo t c osi la mia memoria si ricorda I a donne ch' i feci riquardando ne begliocchi, Forte o ond' a pigliarmi fece amor la chorda: Depen E t com' i mi rivolsi, et suron tocchi Mira que Li miei da cio, che pare in quel uolume, Et Jap Quandunque nel su giro ben s'adocchi; Per l' v n punto uidi, che raggiana lume Etiod A cuto si, che'l uiso ch' egli afford, Chiuder conniensi per lo forte acume. Con Satio

### PAR. E t quale stella quinci par piu poct; Parrebbe luna locata con esso, Come stella con stella si colloca. F orse cotanto; quanto pare appresso A lo cigner la luce chel dipigne Quanto'luapor che'l porta piu e spesso; Distante intorn' al punto un cerchio d'igne Si girana si ratto; c'hauria uinto Quel moto, che piu losto il mondo agne: E t quest' era d'unaltro circoncinto, Et quel dal ter ¿o, e'l ter ¿o poi dal quarto; Dal quinto'l quarto, et poi dal sesto il quinto s oura seguina'l settimo si sparto Gia di larghezza; chel messo di Iuno Intero a contenerlo sarebbe arto: c ofi l'ottano, e'l nono: et ciascheduno Piu tardo si mouea; secondo ch' era In numero distante piu da l'uno: E t quello hauea la fiamma piu sincera; Cui men distana la fauilla pura; Credo pero che piu di lei s'inuera. L a donna mia, che mi uedena in cura Forte sospeso, disse; da quel punto Depende il cielo, et tutta la natura. M ira quel ærchio, che piu gli è congiunto; Et sappi che'l su muouere è si tosto Per l'affocato amor, ond' egli è punto. E t io a lei ; se'l mondo fosse posto Con l'ordine, ch' i neggio in quelle rote; Satio m'harebbe cio, che m' è proposto.



# PAR, AAG C ome rimane splendido et sereno L'hemisperio de l'aere quando soffia Borea da quella quancia, ond' è piu leno P erche si puroa et risolue la rossia, Che pria turbana, si che'l ciel ne ride con le bellezze d'ogni sua parossia; c ost fec' io poi che mi provide La donna mia del su risponder chiaro; Et come stella in cielo il uer si uide. E t poi che le parole sue restaro; Non altrimenti ferro disfauilla, che bolle; come i cerchi sfauillaro. Lonændio sequitana ogni scintilla: Et eran tante; che'l numero loro Piu che'l doppiar de li sciocchi, s'immilla. I sentina osannar di choro in choro Al punto fisso, che gli tiene a l'ubi, Et terra sempre, nel qual sempre foro: E t quella, che uedena i pensier dubi Ne la mia mente, disse, i cerchi primi T'hanno mostrato i seraphi è Cherubi. C osi neloci seguono i suoi nimi, Per simigliarsi al punto; quanto ponno; Et posson, quanto a neder son sublimi Queglialtri amori, che'ntorno liuonno, si chiaman Throni del dinino aspetto; Perche'l primo ternaro terminonno. E t dei sauer che tutti hanno diletto, Quanto la sua ueduta si profonda Nel uero in che si queta ognintelletto.















#### PAR. M a hor convien che'l mio seguir desista Piu dietr'a sua bellezza poetando; Com' a l'ultimo suo cas cun artista. c otal; qual io la lascio a maggior bando, Che quel de la ma tuba, che deduce L'ardua sua materia terminando; C on atto et noce di spedito duce Ricomincio; noi semo uscitt fore Del maggior corpo al ciel, ch'è pura luce; L uce intellettual piena damore; Amor di uero ben pien di letitia; Letitia, che trascende ogni dolzore. Qui nederai l'una et l'altra militia Di paradiso; et l'una in quelli aspetti, Che tu uedrai a l'ultima iustita. c ome subito lampo, che discetti Li spiriti uisiui si, che prina De l'atto l'occhio di piu forti obietti; c osi mi circonfulse luce uiua; Et lasciommi fasciato di tal uelo. Del su fulgor, che nulla m'appariua. s empre l'amore, che quieta il aelo, Accoglie in se cosi fatta salute, Per sar disposto a sua fiamma il candelo: N on fur piu tosto dentr'a me uenute Queste parole brieui, ch'io compresi Me sormontar disopra mia uirtute: E t di nouella uista mi raccesi Tale; che nulla luce è tanto mera, Che gliocchi miei non fi fosse difesi: iii

#### PAR. E t uidi lume in forma di riuera P 01 Fuluido di fulgor intra due riue Ch Dipinte di mirabil primauera. Ld Di tal fiumana uscian fauille uiue; c ofi Et d'ogni parte si metten ne fiori; LI Quasirubin, che oro circonscriue. Ami P oi, come inebriate da gliodori, o ifble Reprofondauan se nel miro ourge; L'al Et s'una intraua, unaltra n'uscia fuori. Dan L'alto disio; che mo t'infiamma & urge I wme D'hauer notitis di cio, che tu uei; Loc Tanto mi piace piu, quanto piu turge. che M a di quest'acqua convien che tu bei, Etlid Prima che tanta seti in te si satij: In ta Cosi me disse'l sol de gliocchi miei: Saret A ncho soggiunse; il siume, & li topati; F affidi Ch'entran & escono; e'lrider de l'herbe Refle son di lor uero ombriferi prefaty: Che t N on che da se sian queste cose acerbe: E t am M a e' difetto da la parte tua; Si for che non hai uiste anchor tanto superbe. Que N on e fantin che si subitorua s i sop Col nolto nerso il latte se si suegli Vidi Molto tardato da l'usanza sua; c ome fec'io, per far migliori spegli t fe Anchor de gliocchi chinandomi a lo'nda; Sig Che si derina, perche ui s'immigli. Di E t si come di lei beue la gronda De le palpebremie; cosi mi parue Lau Di sua lunghez Za diuenuta tonda. No Il

#### PAR P oi come gente stata sotto larue; Che par altro che prima, se si sueste La sembiauza non sua, in che disparue; C of mi si cambiaro in maggior feste Li fiori & le fauille; si ch'i uidi Ambo le corti del ciel manifeste. O isplendor di Dio, per mio uidi L'alto triompho del regno uerace, Dammi uirtu a dir com'io il uidi. L ume è la su; che uisibile face Lo creator a quella creatura, Che solo in lui neder ha la sua pace: E t si distende in circular figura In tanto; che la sua circonferenza Sarebbe al sol troppo larga cintura. F affi di raggio tutta sua paruenza Reflesso al sommo del mobile primo; Che prende quindi uiuere, & potenza. E t come cliuo in acqua di suo imo si specchia, quasi per nedersi adorno. Quant' è nel uerde & ne fioretti opimo; s i soprastando al lume intorno intorno vidi specchiarsi in piu di mille soglie, Quanto di noi la su fatt'ha ritorno. E t se linsimo grado in se raccoglie si grande lume: quant' è la largezza Di questa rosa ne l'extreme foglie? La uista mia ne l'ampio & ne l'altezza Non si smarrina; ma tutto prendena Il quanto e'l quale di quella allegrezza. 1113

#### PAR. P resso et lontano li ne pon, ne leua: 1 11 Che doue Dio sanza mezzo gouerna; MI La legge natural nulla rileua. Ch N el giallo de la rosa sempiterna; Mala Che si di lata; rigrada, et ridole. Odor di lode al fior, che sempre verna. Et Qual e colui; che tace et dicer uole; 5 1001 Mi trasse Beatrice; et disse; mira Vna Quant' e'l conuento de le bianche stole. ·V edi nostra citta , quant'ella gira: N el gr Vedi li nostri sanni si ripieni, Dit Che poca gente ho mai ci si disira. I n quel gran seggio; a che tu gliocchi tieni I e fac Per la corona, che qua u'è su posta; Et l' Prima che tu a queste nozze ceni, Che s edera lalma, che fia qui augosta Quand De l'alto Arrigo, ch'a drizzare italia Porg verra imprima ch'ella sia disposta. Ch' La cieca cupidiota'che u'ammalia, Nelm Simili fatti u'ha al fantolino; Dit Che muor per same et caccia uia la balia. Imp Et fia prefetto nel foro diuino C he L Allhora tal; che palese et couerto Non andera con lui per un camino. Sic M a poco poi sara da Dio sofferto QHelt Nel santo officio: ch'ai sara detruso La doue Simon mago è per suo merto; Fre Et fara quel d'Alagna effer piu giuso. O tru XXXI.

# PAR. In forma dunque di candida rosa Mi si mostraua la militia santa, Che nel suo sangue Christo fece sposa. M a laltra, che uolando uede et canta La gloria di colui, che la nnamora, Et la bonta, che la fece cotanta; S i come schiera d'api ; che s'infiora Vna fiata, et una si ritorna La, done su lauoro s'insapora; N el gran fior discendena'che s'adorna Di tante foglie; et quindi risalina la, dou' il su amor sempre soggiorna. L e face tutte hauen di fiamma uiua, Et l'ale d'oro, et laltro tanto bianco, Che nulla neue a tal termine arriva. Quando sændean nel fior di banco in banco; Porgeuan de la pace et de l'ardore, ch' egli acquistauan uentilando'l fianco. N e l'interporsi tral disopra e'l fiore Di tanta plenitudine uolante Impedina la nista et lo splendore: c he la luce divina è penetrante Per l'universo, secondo ch'è degno; Si che nulla le puot' effer dauante. Questo sicuro et gaudioso regno Frequente in gente antica et in nouella viso et amor hauea tutto ad un segno. o trina luce; che unica stella santillando a lor uista si gli appaga; Guarda qua giuso a la nostra procella.



# PAR. D iffuso era per gliocchi & per le gene Di benigna letitia in atto pio, Qual a tenero padre si conuene. E t ella ou'e, di subito dissio. Ond'egli; a terminar lo tu disiro Mosse Beatrice me del loco mo: E t se riguardi su nel ter o giro Del summo grado; tu la rinedrai Nel throno, ch'e suoi merti le sortiro. s anza risponder gliocchi su leuai; Et uidi lei, che si facea corona Riflettendo da se glieterni rai. D a quella region, che piu su tuona, O cchio mortal alcun tanto non dista, Qualunque in mare piu oiu s'abbandona; Quanto li da beatrice a la ma uista: Ma nulla mi facea: che sua effige Non discendena a me per mezzo mista. o donna; in cui la mia speranza uige, Et che soffrist per la mia salute In inferno lasciar le tue uestige; Di tante cose, quant'i ho uedute, Dal tu podere & da la tua bontate Riconosco la gratia & la uirtute. I u m'hai di seruo tratto a libertate Per tutte quelle uie, per tutt'i modi, Che di cio fare hauean la potestate. L a tua magnificentia in me custodi Si; che l'anima mia, che fatt'hai sana, Piacente a te dal corpo si disnodi:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | P.       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Palental Co. | The state of the s | *               |          |
|              | PAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          |
|              | Cosi orai: et quella si lontana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | cost     |
|              | Come parea, sorrise, et riquardommi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | Con      |
|              | Poi si torno a l'eterna fontana:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mine v          | vin      |
| <b>新</b>     | E 1 janto sene; accio che tu assommi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | the strong sign | et ome   |
|              | Perfettamente, disse, il tu camino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chem            | che      |
|              | A che prego et amor santo mandommi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dir quo         | Et qi    |
|              | V ola con gliocchi per questo quardino:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अधियां वि       | c osi qu |
|              | Che ueder lui t'accouera lo squardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | propries.       | Neln     |
|              | Piu a montar per lo raggio divino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | initial .       | Peri     |
|              | Et la regina del ael, ond'i ardo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E & signal      | Etagi    |
|              | Pieno a amor, ne fara ogni gratia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NI STATE OF     | Vidi     |
|              | Pero ch'i sono il su fedel Bernardo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cialin          | cialo    |
|              | Qual e colui; che fosse di croatia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | y island        | y idi qu |
|              | Vien a ueder la Veronica nostra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | Rider    |
|              | Che per l'ntica fama non si satia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erane           | Era n    |
|              | M a aice nel pensier fin che si mostra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E CY WAY        | 1 trib   |
|              | Signor mio Gielu Christo Dio uerace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HAND            | Qua      |
|              | Hor fu si fatta la sembianza uostra?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ion of          | Lom      |
|              | T al era io mirando la uinace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in emden        | है तावा  |
|              | Charita di colui, che'n questo mondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in later        | Nelo     |
|              | Contemplando guito di quella vace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Gli      |
|              | F igliwol di gratia questo esser orocondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chorein         | ch'e mi  |
|              | Commao egli, non ti sara noto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          |
|              | Tenendo gliocchi pur qua oru al fonda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |          |
|              | a guarda i cerchi fino al piu remoto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | A ffett  |
|              | Tanto che ueggi seder la reina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Libe     |
|              | Cui que to regno è subdito et deuoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | the Ca          | Eta      |
|              | 1 leuai gliocchi: et come da mattina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          |
|              | Le parti oriental del orizonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Lapi     |
|              | Souerchian quella, doue'l sol declina;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 21       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Ea       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W. A. C. W.     |          |

# PAR. C osi quasi di nalle andando a monte Con gliocchi uidi parte ne lo streme Vinær di lume tutta laltra fronte. Et come quiui, oue s'aspetta il temo, Che mal quido Phetonte, piu s'infiamma, Et quinci et quindi il lume è fatto sæmo; c osi quella pacifica oria fiamma Nel mezzo s'aninana, et d'ogni parte Per iqual modo allentana la fiamma. E t a quel mezzo con le penne sparte Vidi piu di mille Angeli festanti, Ciascun distinto di fulgore et d'arte. v idi quiui a i lor giochi et a i lor canti Rider una bellezza; che letitia Era ne gliocchi a tutti glialtri santi. E t s'i hauesse in dir tanta diuitia' Quanto ad imaginar; non ardirei Lo minimo tentar di sua delitia. B ernardo come uide gliocchi miei Nel caldo suo calor fissi et attenti; Gli suoi con tanto affetto uolse a lei, Ch'e miei di rimirar fe piu ardenti. XXXII. A ffetto al su piacer quel contemplante Liber' officio di dottor assunse; Et comincio queste parole sante. L a piaga, che Maria richiuse et unse, Quella, ch'è tanto bella da suoi piedi, E olei, che l'aperse et che la punse.



# PAR. H or mira l'alto proueder dinino: Che luno e laltro aspetto de la fede Iqualmente empiera questo giardino. E t sappi che dal grado in qui, che fiede A mezzo'l tratto le due discretioni Per nullo proprio merito si siede; M a per l'altrui on certe conditioni: Che tutti questi son spiriti assolti Prima, c'hauesser uere elettioni. B en te ne puoi accorger per li uolti, Et ancho per le uoci puerili; Se tu gli quardi bene, or se gliasolti. H or dubbi tu, o dubitando sili: Maio ti soluero forte legame; In che ti stringon li pensier sottili. D entr'a l'ampiez Za di questo reame Casual punto non puot hauer sito; Senon come tristita, o sete, o same: C he per eterna legge è stabilito, Quantunque nedi, si; che quistamente Ci si risponde da l'annello al dito. E t pero questa festinata gente A uera uita non è sine ausa: Entrasi qui piu et men excellente. Lo rege; per cui questo regno pausa In tanto amore et in tanto diletto, Che nulla nolontade è di pin aufa; L e menti tutte nel su lieto aspetto Creando a su piacer di gratia dota Diuersamente: et qui basti l'affetto.

#### PARO E t cio expresso et chiaro ui si nota R isto Ne la scrittura santa in que gemelli, Da Che ne la madre hebber l'ira commota. Sich P ero secondo il color de capelli 0 fanct Di cotal gratia, laltissimo lume Degnamente conuien che s'incapelli. Nel D unque sanza merce di lor costume Quale Locati son per gradi differenti GHAT Sol differendo nel primero acume. Inndi B astavasi ne secoli recenti C ofi Ti Con li'nnocentia, per hauer salute, Dia Solamente la fede de parenti. Come P oi che le prime etadi fur compiute; E t egu Conuenne a maschi a gl'innoænte penne. Qua Per aranader, acquistar uirtute. Tutta M a poi chel tempo de la gratia uenne; P erch Sanza battesmo perfetto di Christo GIH Tal innocentia la giu si ritenne. Car R iguarda homai ne la facia, ch'a Christo Piu s'assomiglia, che la sua chiarezza Man And Sola ti puo disporre a neder Christo. I uidi soura lei tant' allegrezza Die Piouer portata ne le menti sante Queil Create a trasuolar per quella altezza; Per c he quantunqu' io hauea uisto dauante, Son De tant' ammiration non mi fofpese; C olui Ne mi mostro di Dio tanto sembiante. E E t quell'amor, che primo li discese, Cantando aue Maria gratia plena Da Dinanz'a lei le su ale distese.



#### PAR. E t que; che uide tutt'i tempi graui T 11/ Pria que morisse de la bella sposa, No Che s'acquisto con la lancia et co chiaui; Non s iede lung' esso: et lungo laltro posa N el W Quel duca; sotto cui uisse di manna Per La gente ingrata mobile et ritrosa. CO D i contra Pietro uedi seder Anna Qui je Tanto contenta di mirar sua figlia, DIC Che non muoue occhio per cantar ofanna. sed E t contr'al maggior padre di famiglia D onne Siede Lucia; che mosse la tua donna, Che Quando chinaui a ruinar le aglia. SHA M a perche tempo fugoe, che t'assonna; L atu Qui farem punto; come buon sartore, AC Che com' egli ha del panno, fa la gonna: Libe E t driz eremo gli occhi al primo amore; Inte Si che guardando uerso lui penetri, In to Quant' e possibil per lo suo fulgore. V eramente, ne forse, tu t'arretri H or Mouendo l'ale tue credendo altrarti: De Orando gratia conuien che s'impetri Le G ratia da quella, che puote aitarti: 5 110 Et tu mi segui con l'affettione; Ta Si che dal diær mio lo cor non parti: Pu E t comincio questa santa oratione. E tio xxxIII. v erome madre figlia del tuo figlio, Humil et alta piu che creatura, Termine fisso d'eterno consiglio,



#### PAR. A nehor ti prego Regina; che puoi, Cio che tu uoi; che gli conserui sani Si Dopo tanto ueder gli affetti suoi. O 501 V ince tua quardia i mouimenti humani: Vedi beatrice con quanti beati Per li miei prieghi ti chiudon le mani. RI G liocchi da Dio diletti et uenerati E t fa Fissi ne gli orator ne dimostraro, Ch Quanto i deuoti prieghi gli son grati. I ndi a l'eterno lume si drizzaro; c he Nel qual non si de creder che s' inuig Et Per creatura l'occhio tanto chiaro. PH E t io, ch' al fine di tutt'i disi I CYE M' appropinquaua; si com' io douea, De L' ardor del desiderio in me finij. B ernardo m' accennaua, et sorridea, E 1771 Per ch'i quardassi in suso:ma io era Gia per me ste sso tal, qual ci uolea: c he la mia uista uenendo sincera Et piu et piu entraua per lo raggio De l'alta luce, che da se è uera. D a qui ne' innan (i il mi ueder fu maggio, N el Che'l parlar nostro, ch'a tal uista cede; Et cede la memoria a tant' oltraggio. Qual è colui, che sognando uede; Che dopo'l sogno la passione impressa Rimane, er' l'altro a la mente non riede; C otal son io: che quasi tutta cessa Mia uisione; et anchor mi distilla Nel cor lo dolce che nacque da essa:





PAR. O luce eterna; che sola in ti sidi, Sola t'intendi, et da te intelletta Et intendente te a me arridi; Quella arculation che si concretta, Pareua in te, come lume reflesso, Da gliocchi miei alquanto circonspetta . D entro da se del su colore ste so Mi parue pinta de la nostra effige: Perche'l mi ui so in lei tutt' era messo. Qual è'l geometra; che tutto s'affige Per misurar lo cerchio, et nol ritroua, Pensando quel principio, ond' egl' indige; T al era io a quella uista nona: Veder nolena, come si connenne, L' imago, e'l cerchio, et come ui s' indona. M a non eran da cio le proprie penne: Senon che la mia mente su percossa Da un fulgor, in che sua uoglia uenne. A l'alta fantasia qui manco possa: Ma gia nolgena il m disio, e'l nelle; Si come rota, ch' i gualmente è mossa; L' amor, che moue'l sole et laltre stelle. VENETIIS IN AEDIB. ALDI. ACCVRATISSIME. MEN. A V.G. M.DII. Cautum est ne quis hunc impune imprimat, uendat ue librum nobis muitis. 5818139



















